(1352% 261)

# STORIA

DELLE

# COMPAGNIE DI VENTURA

IN ITALIA

ERCOLE RICOTTI



TORINO F G. POMBA E C. EDITORI 1844

No ser

# 14117 Pt #4530 N 000 C

MINE O

# THE RESIDENCE MANAGEMENT





STAMPERIA SOCIALE. - Con permi

# ALLA SACRA MAESTÀ

DEL RE

# CARLO ALBERTO







SIRE!

L'opera, che ho l'onore di consecrare alla R. M. V., or di prospetto, or di scorcio, ora per continua narrazione, ora per sommi capi, contiene la storia della milizia in Italia dalla rovina del romano impero allo stabilimento delle milizie nazionali stabili. Dagli ordini militari longobardici e franchi al sistema feudale, dal sistema feudale alle compagnie di ventura, quasi incessante fu il progredire della cavalleria gravemente armata. La caduta delle compagnie, come die luogo alle milizie nazionali, così segnò il punto dal quale la fanteria cominciò a ritornare in quell'onore, a cui la chiamavano le nuove armi da guerra. Da quel punto ha il suo vero principio la moderna scienza militare.

Ma la enduta delle compagnie non fu nè repentina, nè risoluta eosì, che non sen continuassero sbarchi, sulle ritirate, sulle marcie: s'aggiungano le nobili fatiche intorno l'arte militare anteriore al 1789, gli utilissimi lavori geodetici, i perfezionamenti introdotti (nò in ciò il Piemonte, per Vostra mercè, rimase addietro di qualsiasi nazione) nella tattica, nell'armamento, nell'amministrazione; i quali perfezionamenti resero necessario di investigare e discutere d'ogni cosa le ragioni.

Ora che si gran congeric di fatti, d'analisi, di teorie sta in pronto, un gravissimo disegno rimarrebbe a compiersi. - Riesaminare i fatti, riunirli, classificarli; dedurne principii ovvii e fecondi; cercare nelle guerre passate i motivi degli ordini presenti; cercarvi le regole della tattica, le fondamenta della strategia; stabilir fermi nomi a chiare idee; approssimare lo studio quanto più sia possibile all'applicazione pratica; rifondere in un corpo di dottrina il meglio di que'lavori parziali; coordinarla ai precetti dell'alta amministrazione militare; infine riassumere questa mole di studii sia in parccchi trattati, sia in una scrie di scuole saviamente collegate: - ecco l'impresa che, quando fosse nobilmente fornita, potrebbe mutare l'aspetto di più di un esercito europco!

Forse la presente ctà, troppo vicina a'grandi

avvenimenti trascorsi, dovrà trasmettere alla generazione avvenire questo grande lavoro. Pur il compierne anche una piccola parte dovrebbe parere già opera sufficiente a soddisfare i desiderii di qualunque animo amantissimo del pubblico bene: massime se le proprie fatiche conseguissero l'intento di aprire ai giovani uffiziali eziandio in tempo di pace un vasto campo dove studiare e perfezionarsi, e di preparare con immenso vantaggio allo Stato una scuola perenne di ottimi uomini di guerra.

Non so se le condizioni future della mia vita concederanmi di proseguire in cotesta strada, verso cui la natura de'miei studii mi çonduceva: non so se concederanmi di arrecare, giusta il mio vivo desiderio, qualche pietra al grande edifizio d'una Scuola generale della guerra. In ogni caso supplico l'alta Benignità della M. V. a degnarsi di accogliere quest'opera mia, come una debole testimonianza del mio buon volerc.

Sono, o Sire,

Della S. R. M. V.

Divoto servitore e fedel suddito ERCOLE RICOTTI.

# A' LETTORI

Allorchè fra mezzo a'disordini intestini de 'Comuni italiani s'innalzò sotto altre sembianze la tiranni de di un solo, una grave mutazione avvenne altresi nella milizia. Le bande cittadine, quasi fossero inutile segno di un governo e di costumi trapassati, sparirono affatto; c que'venturieri prezzolati, ch'erano stati stromento principale a introdurre la novella signoria, sottentrarono ad esse. In breve il fatale esempio essendosi dilatato anche alle poche città rimaste libere, nessune altre armi restarono in Italia fuor delle mercenarie.

I primi venturicri assoldavansi a parte a parte, sia che fossero Italiani pullulali dalla confusione degli ordini sociali, sia che qualche calata di re o d'imperatore, o alcuna guerra, od altro accidente li avesse condotti fra noi. Crebbe il numero loro a misura dell'ignavia nostra; ne crebbe insieme col numero l'audacia. Infine, quando nelle proprie mani videro ridotte le sorti della contrada, pensarono a quello, a cui penserà sempre il potente sfrenato verso il debole improvvido. Unironsi, e dall'unione ricavarono forze ed intenti

non prima immaginati. Dapprincipio le loro ragunate furono passeggiere con passeggieri scopi: di poi qualche ardito capo sorse qua e là a raggruppare in se stesso i voleri sparpagliati della turba guerriera, e consolidarne l'unione, e accertarne la riuscita. Mirò allora l'Italia terribilissime compagnie correre senza ostacoli le sue provincie, dar legge a'suoi Principi, e con imposizioni e rapine e tradimenti, or sotto il nome di amico, or di nemico, ogni cosa corrompere e rovinare.

Stranieri furono i primi capi, straniero il nerbo delle prime compagnie di ventura; posciache quei signori, che avevano spento ne' Comuni libertà e milizia, verun'altra milizia nazionale non vi avevano surrogato. Solo alcuni individui, non so se più vili od audaci, or qua or là alla spicciolata trovavano modo di frammettersi alla soldatesca d'oltremonti, e sotto straniere insegue lacerare la propria patria.

Durò così l'altrui baldanza e la nostra oppressione per quasi mezzo un secolo. Finalmente un gentiluomo della Romagna ebbe cuore di rizzare una sua propria insegna, e bentosto, se non la fortuna, almeno l'onore dell'Italia da condottieri italiani fu rilevato.

Il generoso proposito d'Alberico da Barbiano, seguitato dal Broglia, da'Michelotti, dal Brandolino, venne a compimento per opera di Braccio da Montone e di Sforza Attendolo. Le costoro scuole possedettero l'Italia per quasi un secolo; e in quell'intervallo essendo ne'condotticri cresciute al paro della fama le forze ed i desiderii, videsi per man loro smembrata or questa or quella contrada, usurpata ora questa ora quella città, ed uno di essi cingersi la corona ducale della Lombardia.

Verso la fine del xv secolo il risorgere della fanteria, le invasioni straniere, insomma lo svilupparsi della moderna civiltà sovvertirono le 
compagnie di ventura. La calata di Carlo viti ne 
segnò la rovina. Ma questa rovina fu a gradi: per 
lo spazio di ben 40 anni ancora i Colonna, i Vitelli, i Medici, gli Orsini, i Gonzaga, i Baglioni 
continuarono a procacciare la vittoria a questo 
od a quello degli stranieri guerreggianti in Italia.

Per conseguenza la Storia delle Compagnie di ventura comprende essenzialmente le vicende d'Italia del xuv, del xv e di una parte del xvi secolo (A. 1500-1550): narra per proprio assunto lo stabilimento e i progressi delle signorie dei Visconti, degli Scaligeri, degli Estensi, de'Carraresi, de'Varani, de' Feltreschi; le discordie civili del regno di Napoli, gli acquisti de'Veneziani in terraferma, l'ingrandimento della casa Sforza, infine tutto il tempo trascorso dalla caduta dei Comuni a quella della nazionale indipendenza, allorche nuove dominazioni e nuovi

popoli e nuovi costumi sorsero a mutare fra noi animo, intenti e fortuna.

Tale si presenta la storia delle compagnie di ventura a chi un po' da lontano la considera, innestata com' è nel corso generale della storia d'Italia. Ma a più profondi ammaestramenti può essa condurre, quando più intimamente se ne investighino le origini, la natura, le conseguenze.

Le compagnie di ventura non furono già in Italia, come altrove, un passaggiero sfogo di brutal forza. Per esempio la Francia molte ne nutri, e per lungo tempo, e potentissime: ciò non di meno esse non furono altro che un quasi accidentale strumento od aggiunta di male: vi apparvero quando già esistevano le milizie feudali e dei Comuni; vi continuarono e caddero quando queste milizie duravano tuttavia. Colà adunque l'introduzione delle compagnie, se modificò in alcuna parte le condizioni dello Stato, nulla ne cangiò quanto alla essenza. Al contrario in Italia le compagnic furono la vera, anzi l'unica sua milizia durante due secoli. Infatti quasi nel tempo stesso ch'esse apparivano, il governo a comune vi si spegneva, le milizic cittadine s'annientavano, ed ampie signorie s'ergevano sopra i distruggitivi studii di parte.

Ora è ben chiaro, che molto prima che questo risultato materiale avesse potuto venire affatto in luce, doveva esservi stato un certo tempo, in cui delle compagnie non esistessero che rimote traccie, e il declinare de Comuni fosse appena sensibile. A 'questo tempo conveniva che risalisse chiunque intendeva scoprire la parte realmente avuta dai mercenarii nell'accennato rivolgimento politico. Così ne' primordii delle compagnie stava riposta la soluzione del gravissimo problema sulle eguse della declinazione dei Comuni italiani.

Oui la difficoltà consisteva soprattutto a misurare esattamente ciascuno dei successivi mutamenti accaduti-nella milizia e negli ordini politici delle città: consisteva altresì nel definire i veri caratteri ed i reali progressi delle schiere di ventura. Ora le verità storiche in altro modo non si accertano, se non se scorrendo cronologicamente la scrie de'fatti: il genio le travede quasi per impeto d'istinto: la ricerca analitica passo passo le discopre; la sintesi narrativa per inversa strada le espone alla pubblica considerazione. Però ogni nostro ragionamento sarebbe stato vacillante, finchè non fossimo partiti da una base d'invincibile evidenza. Questa base per quasi tutte le disamine profonde riguardanti il medio evo è e sarà sempre la invasione. Infatti negli ordinamenti sia civili sia militari de' Longobardi niuna orma troviamo di mercenarii, niuna di governo a comune. La invasione longobardica era adunque il vero punto di partenza, dal quale allontanandoci a mano a mano, eravamo certi d'incontrare per via

tutte le mutazioni sopravvenute nella pubblica csistenza. La fatica altora, che ci si parava dinanzi, era di seeverare da tutte queste mutazioni quelle sole opportune al proposito nostro, e di metterle in disparte: la eronologia le avrebbe di per se stessa senzi altro soccorso ordinate, e quell'ordine le avrebbe fecondate di vaste conseguenze. Cotesta fatica, ancorchè enorme, come quella che induceva la necessità di svolgere gli innumerestoli fatti e tutte le instituzioni di otto secoli per ispiccarne qua e la poche e quasi impercettibili notizie, noi l'abbiamo tentata; e ne componemmo la parte principale della Introduzione alla nostra Storia.

Non dissimile lavoro occorreva rispetto alla decadenza delle compagnie di ventura. E per verità una instituzione che per due secoli regge i destini di una grande contrada e invade i più occulti aditi della pubblica e privata esistenza, non cessa a un tratto: come le sue origini sono lontanc e molteplici, così lontane e molteplici le sue conseguenze. Qui prima di tutto bisognava fissare il punto preciso della caduta delle compagnie; e noi l'abbiamo determinato nel risorgimento delle milizie pazionali. Ciò posto, due vie restavano a battersi: imperciocchè altre vestigia lasciate dalle compagnie erano, per dir così, materiali, c riguardavano solo l'arte e l'amministrazione della guerra; altre erano molto più sottili, e riguardavano l'uomo e la nazione. Le prime si fecero

sentire in Europa fino allo stabilimento della odierna coscrizione, e vi si fanno scntire tuttavia là dove la coscrizione non ha sbandito ogni altro modo di formare gli eserciti; e noi le proseguimmo nello esame delle milizie di levata venute dopo alle compagnie, e degli Svizzeri e dei Tedeschi al soldo, e degli ingegneri, e dei bombardieri soliti a passare per mercede da un servizio all'altro, e nella esposizione di molti usi e costumi militari. L'altra serie di ricerche ci condusse ad investigare gli effetti delle compagnie di ventura in generale sopra le sorti dell'Italia, sopra la natura de'suoi reggimenti, sopra le vicende, la felicità, la morale pubblica e privata de' suoi abitatori. Ricerche difficili; poiche non un fatto, ma solo una congerie di fatti basta a soddisfarvi; nè sovente lo storico può allegare al lettore della propria asserzione altra migliore ragione che la coscienza.

Allargato a questo modo il campo delle nostre ricerche, esse vennero naturalmente, ad abbracciare pel tratto di 12 secoli le vicende generali della milizia, dalla caduta cioè dell'impero romano alla instituzione delle odierne milizie. La storia delle compagnie di ventura ne forma la parte centrale e precipua: le vicende della milizia dalla invasione de' Longobardi alla rovina dei Comuni ne costituiscono come l'introduzione: gli ordinamenti della milizia posteriore alle compagnie ne compognio come la conclusione.

Ora la storia d'una milizia puossi studiare dal lato dell'arte, e dal lato delle instituzioni. Dal lato dell'arte le vicende della milizia nel medio evo debbono sembrare sterili (e tali realmente sono per rispetto a noi), sol che si ponga mente alla enorme differenza degli strumenti adoperati in guerra allora e adesso. Dal lato delle instituzioni al contrario, sono esse molto degne di scria considerazione: avvegnaché lo stato della milizia tanto più pienamente esprime lo stato della nazione, quanto meno questa è discosta dalla barbarie. E per vero dire, allorchè la necessità mette le armi in pugno ad ogni uomo; allorchè l'amministrazione, la giustizia, la guerra, la religione in una sola mano sono strette, la storia della milizia è la storia della nazione. Quando vedrai l'una disgiunta dall'altra, molti progressi avrà già fatto la civiltà. Pur, come lo stato naturale delle genti è la pace, così il fondamento d'ogni milizia sarà sempre la nazione: il bilanciare giustamente i rapporti che l'una debbe avere coll'altra, senza che i pensieri della guerra futura sfruttino i benefizii della pace presente, sarà ognora difficilissimo problema. A sciorre questo problema altri termini di paragone non si hanno che nel passato. Ognun vede adunque di qual momento ne debba essere lo studio, allorquando esso può somministrare in chiare masse i risultati delle instituzioni militari di molti secoli.

Oltre la parte militare e politica, altre consi-

derazioni non meno importanti, ma più generali, epperciò appunto di più durevole ammaestramento, rimanevano a svolgersi. Quello stimolo che riuniva numerose schiere di armati a vendere a caro prezzo il proprio sangue, e, fatto di tutti insieme un solo proposito, a preparare ora in servigio, ora in danno della società una mole terribile di forze, quello stimolo non era già il prodotto del caso (non potendo essere prodotto del caso qualsiasi causa che operi per secoli e sopra intieri popoli), ma era bensì la manifestazione di due principii, a mantenere i quali ogni cosa concorreva nel medio evo. Le invasioni de' Barbari, le crociate, i nuovi culti, la feudalità, i Comuni, molte antiche idee avevano distrutto, molte nuovo avevano sparso confusamente, infinite messo a contrasto le une colle altre. L'individuo non trovando nelle leggi, nei costumi, nelle credenze, nella comune civiltà di tutto il corpo della nazione un bastevole appoggio al suo operare e pensare, era costretto a ricercarlo in se medesimo. Di qui la mancanza quasi assoluta di principii generali atti a conformare nella pratica le une alle altre le individuali esistenze: di qui l'umano perfezionamento abbandonato al capriccio di privati intenti.

Ma per poco che ei procedesse innanzi, l'uomo non tardava ad accorgersi della debilità dei personali suoi sforzi. Comuni necessità, comuni intenti ravvicinavano allora molti individui, i quali, non rinvenendo nella ordinaria società sufficienti cautele alla propria esistenza, studiavano di procacciarsele in una società fattizia da essi medesimi istituita. Il primo stato di cose generava il principio o spirito d'individualità e di ventura; dal secondo derivava lo spirito d'associazione: d'entrambi il medio evo fu teatro: d'entrambi furono effetto e segno il più potente le compagnie di 
ventura.

Sotto questo aspetto la storia di esse compagnie, proseguita nelle sue conseguenze morali, può essere di non lieve importanza, e, fatta astrazione da'fatti e da tutti gli accidenti, può aggiugnere qualche linea alla storia eterna e generale della umanità. Di tanto maggiore importanza poi debbono essere coteste disamine pei popoli italiani, quantochè tali sieno state le condizioni della nostra civiltà, che la sua grandezza vogliasi, anzichè dalle masse e da'fatti politici, ricavare dagli individui e dal vivere civile.

Premesse queste poche parole intorno allo scopo del presente lavoro, diremo alcun che del suo ordine. Esso venne distribuito in sette parti. La prima [Introduzione] discorre i fatti e le instituzioni anteriori alle compagnie di ventura. Comincia dal descrivere in poche pagnie la costituzione militare de'Longobardi e de'Franchi; poscia, discussa l'origine del sistema feudale, ne esamina l'interna orditura specialmente sotto l'aspetto

= 1 to Cong

politico e militare, e considerandone gli abusi e la decadenza, si fa strada ad indicare le prime traccie de'mercenarii în Italia (cap. 1. 11). Il terzo capitolo è tutto speso intorno ai primi venturieri apparsi nella Penisola, e brevemente narra delle scorrerie degli Ungheri e de'Saraceni, e delle conquiste e degli ordini militari de' Normanni. Segue l'esame della milizia de'Comuni (cap. 1v): e ne compie il quadro il racconto particolarizzato della spedizione intrapresa da'Fiorentini contro Siena prima della fatal battaglia di Monteaperti.

Ma breve fu la gloria delle milizie de' Comuni. Caddero elleno insieme colla forma di governo della quale erano sostegno. De'ricchi cittadini, già nerbo precipuo degli eserciti, altri morirono nelle battaglie intestine, altri andarono in esiglio lontano dalla patria. Da ciò due mali scaturirono: poichè e nelle città spoglie di difensori sorse un assoluto uopo di estranei aiuti, e cotesti fuorusciti, avvezzi all'armi, l'armi per mestiero abbracciarono. Frattanto una instituzione, nata quasi a un tempo colla indipendenza de' Comuni, non solo vi nutriva il bisogno e l'esempio di forze mercenarie, ma or di nascoso ora in palese si valeva di queste per innalzarvi la tirannide. Accennar vogliamo all'ufficio di podestà e capitano. Affine di mettere in piena luce i mezzi via via impiegati dalla nobiltà feudale del contado per procacciarsi questi

onori c quindi l'imperio nelle città vicine, assumemmo a modo di esempio la storia degli Ezelini nella Marca Trivigiana. Queste cose formano la materia del quinto capitolo.

Conseguito una volta il supremo comando per forza o per arte, rimaneva a cotesti signori l'impresa di perpetuarlo. A tale effetto faceva mestieri di consolidare l'autorità ricevuta da'cittadini con forze diverse dalle loro, e di legalizzarla, almeno in apparenza, mediante un potere superiore al loro. A questo scopo mirarono eglino, assoggettando l'autorità usurpata, quale all'Impero, quale alla Chiesa od alla casa d'Angiò, facendosene dichiarare vicarii, e circondandosi delle schiere tedesche, francesi o catalane mandate in loro presidio da que'principi per conservazione del proprio nome (cap. vi). Le guardie sveve e angioine due mali arrecarono all'Italia: furono uno degli stromenti che vi distrussero il governo a comune e la sua milizia, e vi introdussero una moltitudine informe di venturieri. Di questi venturieri erano per comporsi i primi saggi delle compagnie.

Ma le guardie sveve ed angioine non erano la sola cagione che li generasse e li addestrasse alle armi. Quel medesimo spirito d'individualità venturiera (cap. vu), che dapprima s'era dato a divedere nelle invasioni e nella costituzione germanica, e quindi si era potentemente manifestato nelle

crociate, negli scismi, ne'viaggi, nella mancanza di principii generali, sia speculativi, sia pratici; quel medesimo spirito gettava fuori della società un'infinita quantità di persone, che dalla natura de' tempi e dalle proprie condizioni erano indotte a impugnar l'armi primamente per difesa e necessità, poscia per utile e mestiero. Ciò nulla di meno questi individuali sforzi sarebbero forse restati privi di effetto, se quel principio d'associazione (cap. VIII), che già s'era svelato nella costituzione germanica e negli ordini feudali e cavallereschi, e poi s'era picnamente dimostrato nelle affratellanze religiose e religioso-militari, nelle eresie, nelle compagnie di commercio, di arti, d'armi e di fazione; se, diciamo, il principio d'associazione non li avesse riuniti, infondendo a tutti insieme quel nerbo che di per sè ciascuno non aveva, Il primo principio procreava i venturicri; il secondo era per restringerli in compagnie.

Queste cose si videro compiute verso il 1530; ma giù de coraggiosi difensori della Sicilia s'era formata la terribile schiera degli Almovari, che dopo avere scrvito per mercede l'impero d'Oriente, gli aveva rivolto contro le armi, e dopo averne devastato le provincie dal Tauro all'Emo, dall' Emo all' Acropoli di Atene, e portato gli incendii fin sotto Costantinopoli, aveva fondato nella Grecia una stabile dominazione. Il racconto di queste gesta romanzesche (cap. 1x) è come la

riprova ed il riassunto delle materie trattate nella Introduzione alla storia delle compagnie di ventura.

Gli infeliei sforzi di Firenze, di Padova e di Bologna contro i mercenarii di Ugueeione, di Castruccio, di Cangrande e delle signorie ghibelline, consumarono quanto, v'era tuttavia di vivo e di generoso nelle milizie de'Comuni (parte 11, cap. 1). Quind'innanzi la sorte d'Italia è nelle mani dei venturicri (parte n. cap. n). Nel 1322 Siena mira sotto le suc mura la compagnia de' Tolomei: nel 1527 Pisa promulga gli ordinamenti intorno le masnade oltremontane a soldo; nel 1528 Lucca è presa e venduta da'Sassoni ribelli; nel 1354 le genti lasciate in Lombardia dal re di Bocmia si accozzano nella compagnia della Colomba: cinque anni più tardi quella di S. Giorgio muove alla conquistà di Milano. Dopo il 1539 poi la storia d'Italia è la storia delle compagnie; posciachè il guerreggiare è continuo, nè con altre armi si guerreggia che eolle venturiere.

Dugento quindiei anni (A. 1511-1526) comprende questa narrazione, proseguita sino alla morte di Giovanni de' Medici. Ma quelle bande nere, che da lui ricevettero ed alla menioria di lui procacciarono vita, non si spensero a un tratto. Le vide Napoli combattere sotto le sue mura nel campo francese; le vide Firenze a sua difesa affaticarsi dentro sotto il Colonna, e fuora sotto il Ferruccio. Caduta Firenze, il raeconto delle ul-

time imprese delle bande nere ne conduce entro le tumultuose vicende di Piero e di Leone e di Filippo Strozzi (A. 1527-1582). Con queste vicende e con quelle di alcuni de'più famosi capitani italiani di quel secolo ha termine la parte meramente narrativa del nastro lavoro.

Ma chi può prefinire esattamente il punto a cui s'arrestano gli effetti sia morali sia esterni d'una. istituzione durata per secoli prepotentemente? I frutti delle grandi masse d'uomini e di fatti non si raccolgono sovente che in capo a grandi distanze di tempo. Nell'ultima parte del nostro lavoro ci siamo ingegnati di notare le conseguenze o vestigia lasciate dalle compagnie di ventura sia pella milizia, sia nel vivere civile o politico, e ne'secoli in cui esse dominarono, e in quelli dappoi. Però queste indagini sarebbero rimaste di troppo imperfette, se non ne avessimo soggiunto alcune altre sulle posteriori vicende di quello spirito di ventura e di associazione, che nelle compagnie aveva trovato un pienissimo sfogo. E questo ci apre l'adito a mostrare quasi di scôrcio la travagliosa esistenza dell'individuo italiano nel xvi e XVII secolo, allorquando, smarrita la dignità politica dell'Italia, solo qualche nobile ingegno fra mille venture e mille contrasti compare tratto tratto a rilevarne il gran nome.

Tale è l'orditura di un'opera, che non senza timore presentiamo al Pubblico, considerando tuttavia alle gravi fatiche e difficoltà delle quali era cinta. E primamente la estensione delle ricerche intorno ad un tema che chiama a disamina i fatti e le instituzioni comprese tra la rovina del romano impero e lo stabilimento delle odierne milizie: poscia la natura di esse ricerche, per le quali dovevansi abbracciare e gli ordini esteriori della milizia, e le costituzioni interne degli Stati, e le vicende de'capitani, e i progressi generali dei popoli. Perlochè ad ogni istante sei come costretto a passare dal grande al piccolo, dal generale al particolarissimo, dalla narrativa alla discussione. Quindi carte di pace e di alleanza, statuti, leggi, vite, epistolarii, storie municipali, storie generali, croniche, trattati militari, dissertazioni filologiche, mille elementi svariatissimi dovevano somministrare la suppellettile del laborioso edifizio. Aggiungi la difficoltà di raggruppare le sconnesse fazioni di cento compagnie o condottieri colla storia generale del paese: aggiungi quella naturalmente derivante dalla divisione molteplice della storia d'Italia: aggiungi la necessità di riunire in brevi volumi tutti cotesti elementi tanto sparsi, tanto poco maneggevoli, e di metterli sotto una forma non affatto sgradita. Poichè a qual pro la storia, se ai più inaccessibile? Queste cose diciamo, non per accrescere merito, ma solo affine di conciliare indulgenza a questo nostro lavoro, cominciato nella prima gioventii, nel silenzio di audace tentativo, continuato tra gravi inciampi per bene otto anni (1) con costanza, che forse taluno avra riputato ignavia.

Però la varietà appunto di cosiffatti elementi, che costituiva la non minore difficoltà dell'opera presente, ne dovrebbe, a nostro parere, rendere non affatto sgradevole la lettura: avvegnachè qui e l'uomo e le cose ti si possano mostrare e nello splendore della loro pubblicità, allorachè la storia politica se ne impádronisce, e nel quasi oscuro spuntare e crescere loro, in que'solitarii sforzi che la storia politica nel suo corso grandisos si lascia addietro, e che pur sono i più essenziali documenti alla storia dell'uman genere. Perchè alla fine mutansi le generazioni e gli imperii; agli oppressi altri oppressori altri oppressori succedono; a' presenti modi di guerra altri più sottili e terribili sottentreranno; ma i

<sup>(1)</sup> Sul principio del 1836 la R. Accademia delle scienze avera proposto per argomento a premio: » Dell'origine, dei « progressi e delle principati fizioni delle compagnie di veñatra in Italia sino alla morte di Giovanni de Medici capitano « delle Bande Nere, e qual parte esse abbiano avuta al rioradinamento della milizia italiana». Nel gennano i 1838 fin decretato il premio al lavoro da noi spedito sotto l'epigrafe. « Si mi caccia il lungo tena, Che molte volte al fatto il div vien umono ». L'opera così premiata conteneva paramente la storia delle compagnie di ventura, osata della milizia in Italia nel XIV « XVsecolo, Noi spendemmo i sci anni seguenti nello aggiugnervi la prima e l'ultima parte. Mediante questa seguina le nostre ricerche vennero a comprendere le vicende generati della milizia in Italia dal VI al XVIII secolo.

rudimenti delle passioni e della operosità umana sempre i medesimi si rimangono, e l'una schiatta della seguente è specchio.

Qui accadrà pertanto al leggitore di trascorrere dalle grandi battaglie, da'famosi assedii agli onesti ozii del Colleoni, all'affannosa agonia di fra Moriale; dagli ordinamenti delle milizie fiorentine. da'patti di condotta de'venturieri agli arrischiati intenti dell'Alviano, alle cupe esecuzioni del Valentino; e qui la prima infanzia di Giovanni de' Medici, l'angoscioso tramonto del Triulzio, le splendidezze di Federico da Montefeltro, si intreccieranno a'curiosi primordii di Braceio e di Sforza, alle fatiche dei Piccinini, alla condanna del Carmagnola, alle fazioni degli Almovari in Oriente, alle imprese degli Armagnaechi e delle Compagnie bianche in Francia e Spagna: e qui tu vedraj e eome si formassero quelle fanterie svizzere che rapirono alla cavalleria il pregio delle armi, e quale fosse la costituzione militare di que' Tedeschi, Spagnuoli e Francesi che straziarono l'Italia al eadere delle compagnie, e, cadute queste, quali milizie succedessero ad esse, e quali vestigia se ne conservassero. E vedrai un condottiero assidersi sul maggior trono dell'alta Italia, ed altri capitani spartirsi a forza gli Stati della Chiesa, ed altri unirsi insieme per cambiare le sorti del reame di Napoli; e questo liberare l'Italia dagli stranjeri, e quello due secoli dopo

0 17500

sforzarsi a non dissimile impresa. Vedransi te mutazioni introdotte nella milizia da cotesti capitani di ventura: l'artiglieria leggiera ne' fatti d'arme, i primi indizii delle bombe; molte parti della nuova fortificazione, gli archibugieri a cavallo, gli archibugieri a piè: finalmente, quando già le compagnie sono tramontate, mirerassi lo spirito medesimo di ventura fecondare le azioni degli Italiani lontano dalla loro patria, l'eroismo de'volontarii alla vittoria di Lepanto, le nobili difese di Rodi e di Cipro, i principali trovati della uuova architettura militare, le strane vicende o le rare gesta del rinnegato Occhialy, del capitan Polino, di Giulio Mazarino, di Raimondo Montecuccoli, di Muzio Oddi, di Ambrogio Spinola, di Andrea Doria, di Francesco Paciotto, di Luigi Ferdinando Marsigli; e qui dar luogo a'rei disegni dello Sciarra, del Folco, del Piccolomini, e mantenere gli scherani delle castella feudali, e colà aprire il cammino d'Europa a musici ed istrioni.

Quanto a noi, persuasi come siamo che il più nobile ufficio dopo l'operare sia quello d'istruire colla voce e cogli scritti, ci riputeremmo abbastanza compensati della lunga fatica, dove la vedessimo riuscire a qualche vantaggio della patria nostra. Con questo intendimento lavorammo, non ostante i gravi scoramenti, e la mal ferma salute, e mille altri ostacoli; con questo intendimento lavoreremo, seppure la fortuna non ci volesse chiudere ancora questa via di esercitare le poche forze dateci dalla natura. Chè se tal fosse il volere di quella, ricordisi questa patria nostra, al 
cui incremento abbiamo sempre anelato di esporre 
tutto noi stessi, che v'ha sovente tal complicazione 
di casi e di tempi, per cui alcuni uomini non 
possono di sè manifestare al mondo che una 
piecola parte.



CO U/CODY

# INDICE

# DEL PRIMO VOLUME.

| A' Lette | ori          |                |             |             | . pag. XI   |
|----------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|          |              | •              |             |             |             |
|          |              | DADTE          | PRIMA.      |             |             |
|          |              | TANLE .        | MANAGE .    | 14.1        |             |
|          | d            | INTROD         | UZION       | E           |             |
|          | 1            | CAPITOLO       | PRIMO.      |             |             |
| Costite  | uzione mi    | litare de'l    | Longoba     | rdi e de'   | Franchi.    |
| 41.5     | 25 6         | Origine        |             |             | 4           |
| 1 22     | San San San  | Α. 56          |             | 91.56       | 7           |
| * - 45°  | A            | A. 30          | 0-000.      |             | mr. S       |
| I. Co.   | stituzione n | nilitare de'L  | ongobardi   |             | . paq. 3    |
| II. Pr   | esso de'Lo   | ngobardi no    | n esistono  | feudi. Qu   | ali cose vi |
|          | ccennino.    | Il Gasindate   | . Gli onor  | iLa mil     | lizia a ca- |
| ,        | vallo cresce | di pregio      |             |             | . pag. 8    |
| III. Co  | stituzione 1 | nilitare de' l | ranchi. I   | Leggi dell' | Eribanno.   |
| 1        | Editto di I  | udovico 11     | per la p    | romozione   | dell'eser-  |
|          | cito         |                |             |             | . pag. 12   |
| IV. L'   | essenza del  | la feudalità   | è la dist   | mione e le  | o spopola-  |
|          | mento C      | ome venisse    | compiuta    | la conquist | a de'Fran-  |
|          | chi. — Insti | tuzione de' l  | eneficii se | emplici. I  | ministerii. |
|          |              | - Mutazioni :  |             |             |             |
|          |              | lo Stato. —    |             |             |             |
|          |              | stri di Palaz  |             |             |             |
|          |              | o l'instituzio |             |             |             |
|          |              |                |             |             |             |
|          |              | ntroduce i     |             |             |             |
|          |              | ncremento.     |             |             |             |
|          |              | tivi per cui   |             |             |             |
|          |              | minuisce, e    |             |             |             |
|          |              | Carlo il Ca    |             |             |             |
|          | a i banafic  | ii             |             |             | naa. 30     |

#### CAPITOLO SECONDO.

### La feudalità in Italia fino al Barbarossa.

#### A. 888-1154.

| 1.   | Cagioni, per le quali nel x secolo la popolazione dei liber<br>indipendenti sparisce, sorge la feudalità, e la milizi<br>resta a cavallo. Vicende della voce Miles. paq. 3 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.  | Uso della parola feudo. Aspetto generale della feudalità                                                                                                                   |
|      | I beneficii fatti ercditarii. Qual danno ne proveng                                                                                                                        |
|      | al feudalismo pag. 4                                                                                                                                                       |
| 111. | Leggi, usi e obbligazioni feudali. Distinzioni de'feudi p. 4                                                                                                               |
| IV.  | Le avvocazie pag. 5                                                                                                                                                        |
|      | La feudalità in azione. Le guerre private. La tregua d                                                                                                                     |
|      | Dio. Le torri feudali paq. 5.                                                                                                                                              |
| VI.  | La corte del signore feudale. La scara, La masuada                                                                                                                         |
|      | Vicende di queste voci e instituzioni paq. 5                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                            |

#### CAPITOLO TERZO.

### I primi venturieri mercenarii in Italia.

| A. 840-1183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Si ricerca, fino a qual punto il sistema feudale possa aver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dato fomento alla introduzione de'mercenarii p. 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. Gli Ungheri in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111. I Saraceni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. I Normanni in Italia.—Stato del Reame di Xapoli. Or-<br>dinamenti militari del Frecie. — Progressi dei Nor-<br>manni. Rainolfo Drengot in Aversa pag. 79<br>V. Arrivo de' Normanni della stirpe d'Altavilla. — Ar-<br>doino li volge contro i Greci. Conquista della Puglia.<br>Divisione delle terre. — Progressi di Guglielmo Brac-<br>cio di ferro. Papa Leone IX contro i Normanni. |
| Vinto a Civitella, investe Umfredo delle due Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### HIXXX

| VI.   | Primi fatti di Roberto Guiscardo. Sue venture in Ca-  |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | labria. Usurpa il dominio al nipote. Arrivo di Rug-   |
|       | giero: sue gare col fratello pag. 93                  |
| VII.  | Spedizione in Sicilia. Nuove gare e pace finale. Rug- |
|       | giero dentro Traina. Conquista dell'Isola . pag. 100  |
| VIII. | Altri mercenarii in Italia Sotto i re di Napoli e gli |
|       | imperatori Anche in Francia. Trattato contro i        |

imperatori. — Anche in Francia. Trattato contro i Brabanzoni. — Perchè l'uso de renturieri fosse necessario ai papi. — Altre vestigia di quelli . . pag. 103 IX. Usi e instituzioni militari de Normanni. Il feudalismo

vien da loro introdotto nelle due Sicilie . pag. 107

#### CAPITOLO QUARTO.

# La milizia de' Comuni italiani.

| 1. Risorgimento de' Comuni e della loro milizia. I Comuni      |
|----------------------------------------------------------------|
| alle prese col Barbarossa. Battaglia di Legnano p. 115         |
| II. Costituzione della milizia a piè de'Comuni. Il carroccio   |
| segno proprio di cosiffatta milizia Obbligazioni mili-         |
| tari. Scompartimento della fanteria. Le compagnie d'arti       |
| e d'armi pag. 119                                              |
| III. Mutazioni avvenute nella cavalleria. Costituzione della   |
| cavalleria de'Comuni. Perchè sia tutta nelle mani dei          |
| Grandi, Ordini e privilegi suoi pag. 124                       |
| IV. Maniere di trattare la gnerra tra'Comuni. Che cosa fosse   |
| la gualdana, la cavalcata, l'oste e la taglia. — Esercizii     |
| militari. Fatto atroce di Ravenna pag. 130                     |
| V. A mostrare le particolarità dell'amministrazione della      |
| guerra presso a' Comuni si narrano gli ordini dei              |
| Fiorentini per la spedizione contro Siena Nomine               |
| degli officiali. Descrizione dell'esercito. Ordini presi       |
| rispetto alle vittovaglie, ai segnali, ed alla custodia        |
| del carroccio pag. 134                                         |
| VI. Si trae fuori il carroccio e la martinella. Si fa la massa |
| di tutti gli armati. Leggi e regolamenti militari. Dis-        |
|                                                                |

posizione della marcia. Vittoria e ritorno de' Fiorentini pag. 141 VII. Artificio de' nemici. Nuova spedizione. Disfatta di Monteaperti pag. 145

Vol. 1. c

#### CAPITOLO QUINTO.

### Declinazione de' Comuni e della loro milizia.

#### A. 1200-1300 circa.

- Confusioni nelle città italiane. Battaglie civili. Esigli. Ordinamenti del popolo contro i grandi . . pag. 153
- 11. La milizia de'Commi va perciò declinando. Sforzi che si fanno per tenerla in seslo. Cure impiegato per accrescère la popolazione. Affrancamento de' servi. Assoldamento dei mercenarii. Come avvenga, che i fuorusciti abbraccino la professione delle armi. Vicende loro. Storia degli esuli guelfi di Firenze. pag. 160
- IV. Storia della Casa da Romano. Primi acquisti di Ecclo e di Ecclino il Balbo. Maneggi di Ecclino il nelle città della Marca Trevigiana. Suoi progressi. Gli succede il figliuolo Ezelino 111: e progressi di costui. Ribellione delle suo masnade . pag. 176
  - V. Lega guelfa contro Ezelino III. Ei perció si abbandona al partito imperiale. Sottomette Verona. Co' mercenarii
  - oltremontani va contro Padova . . . . . pag. 182 VI. Entrata di Ezelino in Padova. Sua politica. Sua disfatta. Gli Scaligeri piantano signoria in Verona . pag. 188

#### CAPITOLO SESTO.

### Le guardie sveve e angioine.

### A. 1200-1320.

1. Gli sforzi fatti da Pederico II per ristaurare le miliste naturali dello Stato non lo dispensano dal servirisi di venturieri. Ne cresce l'uopo pel figliuolo di lui Manfredi.— Le guardie severe di Toscana e Lombardia composte di mercenarii. Com'esse giovino a ingrandire i signori Ghibellini.— Vicende di Überto Pelavicino e Buoso da Doara.

- Ordini fendali della Provenza. Carlo d'Angiò costretto a commetter a venturieri l'impresa di Napoli. Loro ricompense. — Non altrimenti che di venturieri si compongono le guardie angioine della Toscana e Romagna. Sforzi di Guido da Montfeltire cottro di esse. Sur

### CAPITOLO SETTIMO.

#### Dello spirito di ventura nel medio evo.

- II. Proprio del medio evo è l'individualismo, non già come proveniente dalla costiturione germanica, ma beni dalle condizioni generali della società. Dalla medesima causa scaturice lo spirito di ventura di uni tempi. La costituzione germanica e l'invasione ne sono le prime manifestazioni. Terminate le conquiste de 'popoli setteutrionali, lo spirito di ventura si manifesta nelle crociate e nella matabilità degir Stati.
- III. Oltre la invasione e la conquista, lo spirito individuale di ventura si palesa nel difetto di principii generali. Condizioni politiche dell'Italia serso il 1313. Mancauza di principii generali e certi nell'amministrazione della giustizia: nel governo civile: nella politica: fin nella guerra.
- IV. Non minore incertezza e confusione è uel mondo morale. Contrasti interiori circa il sentir religioso o politico. Le scienze, le arti, la poesia alla merce dell'individualismo: o come. Grandissima parte attribuita alla fantasia: e perchè. I viaggi: i racconti . . pog. 215

- V. Natura degli nomini de'quali erano per comporsi le compagnie di ventura. I fuorusciti: i masnadieri: i signori rurali: i vagabondi: gli eretici: i mendichi.—Altro fonti che ne somministreranno . . . . paq. 232
- VI. Le crociate favoriscono in due guise l'instituzione delle compagnie di ventura. Canse che inducono tutta la molitudine uscita dalla società da dibarcaciare il mestiere delle armi. Il numero de'venturieri è già grande. Lo spirito d'associazione li sospinge ad unirsi in compagnie.

#### CAPITOLO OTTAVO.

### Dello spirito d'associazione nel medio evo.

Distinzione tra società ed associazione. Potenza straordinaria dello spirito d'associazione nel medio evo.
Sue qualità caratteristiche . . . . . pog. 269

11. Assunto del presente capitolo. Come si debbano interpretare nella storia i principii generali . . pog. 271

111. Vestigia di associazione politico-militare nella costitin-

rione germanica. La tribu: la banda. Il feudalismo. La cavalleria. Gli ordini religioso-militari. I cavalicri di s. Giovanni di Gerusalemme: i teutonici: i templarii. I cavalieri gaudonti. Considerazioni. pog. 975 IV. Potenza dello spirito d'associaziono religiosa nel medio

V. Questo carattere soprattutto e proprio delle associazioni antireligioso. Loro credenze e pratiche. I Patareni: gli Albigesi: fra Dolcino . . . . pag. 285

VI. Associazioni militari. Ordini cavallereschi — instituti da principi — nati per comnne consenso. Consorteric militari per interessé privato — per ben pubblico. Lo compagnie de Forti, do Coronati, della Banda. Considerazioni , pag. 289

in Claripl

#### XXXVII

|      | gnie di traffico marittimo. Le compagnie di traffico<br>continentale                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. | Lo scuole delle città ostro-romane. Le compagnie d'art                                                                                                                                                                    |
|      | e mestieri. Loro statuti e potenza pag. 299                                                                                                                                                                               |
| IX.  | Le associazioni politiche. Che fosse la gilda. Le com-<br>pagnie in Genova. La compagnia de'crociati in Par-<br>ma. La parte guelfa: le compagnie di N. Donna e<br>della giustizia. Statuti della compagnia di s. Giorgio |
|      | in Chieri. I venturieri inclinano ad unirsi in compa-                                                                                                                                                                     |

#### CAPITOLO NONO.

#### La gran compagnia degli Almovari.

#### A. 1302-1312.

| 1. La pace di Sicilia astringe que'venturieri, che avevano |
|------------------------------------------------------------|
| difeso l'isola, a cercar partito presso l'imperatore       |
| greco. Gli Almovari. Ruggiero di Flor è creato capo        |
| supremo di tutta la compagnia. Sue vicende. Ritorno        |
| de'legati. Preparativi. Partenza pag. 313                  |

- II. Arrivo. Baruffa co' Genovesi. Passaggio in Asia. Batta-glia a Cirico. Depredazioni. Mal animo de Greei. Ruggiero paga i debiti delle schiere. Strage degli Alani. Battaglia di Filadelfia. Arrivo del Rocafort. Vittoria al monte Tauro. Ritorno delle schiere. pag. 320
- III. Gi Almovari a Gallipoli. Sopraggiunge l'Entenza. Dissensioni co' Greci. Al fine le provincie d'Asia sono date in feudo agli Almovari. Assassinio di Ruggiero di Flor e de'Catalani a Costantinopoli e Adrianopoli. Gli Almovari assediati in Gallipoli. L'Entenza colle navi diserta la Propontide. Sua disfatta e presa p.,337
- IV. Disperato proposito degli assediati. Lore duplice vittoria sopra i Greci. Doloroso fine di 60 prigioni. La Tracia alla mercè de venturieri. Scorrerie loro. Presa d'Estaguara. Sterminio degli Alani. Le donne almovare difendono Gallipoli da Genovesi . . . . . ppg. 332
- V. I Turchi ed i Turcopili s'uniscono alla gran compagnia, Arrivo dell'Entenza. Sue gare col Rocafort. S'av-

#### XXXVIII

|     | viano verso la Macedonia. Scempio dell'Entenza e<br>de'suoi seguaci. Discordie a Cassandria. Il Rocafori |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | mandato in ceppi a Napoli pag. 337                                                                       |
| VI. | Condizioni di quelle contrade. I Catalani si volgono alla                                                |
|     | Tessaglia. Giungono in Grecia. Mal ricompensati da                                                       |
|     | duca d'Atene, lo guerreggiano. Loro vittoria e acqui-                                                    |
|     |                                                                                                          |

# DOCUMENTI E ILLUSTRAZIONI

|           | AL PRIMO VOLUME.                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| NOTA I.   | Spedizione di Monteaperti (A. 1259-1260.)                      |
|           | A) Lettera de' Fiorentini al Podestà di<br>Poggibonzi pag. 349 |
|           | B) Ordine pei segnali                                          |
|           | C) Codicetto militare » 351                                    |
|           | D) Agginnta al codicetto militare » 359                        |
|           | E) Ordine per la marcia dell'esercito. » 362                   |
| NOTA II.  | Ricevimento d'un fuoruscito agli sti-                          |
|           | pendii di Federico II » 363                                    |
| NOTA III. | A) Elezione d'un capitano di castello . » 361                  |
|           | B) Nomina del vicario Svevo di Lom-                            |
|           | bardia                                                         |
|           |                                                                |





# PARTE PRIMA

# INTRODUZIONE



## CAPITOLO PRIMO

# Costituzione militare de' Longobardi e de' Franchi. Origine de' feudi.

A. 568-888.

- 1. .Costituzione militare de'Longobardi.
- Presso de Longobardi non esistono feudi. Quali cose vi accemaino. Il Gasindato. Gli onori.—La milizia a cavallo cresce di pregio.
- HI. Costituzione militare de' Franchi. Leggi dell' Eribanno. Editto di Ludovico il per la promozione dell'esercito.
- 17. L'essenza della fadalità è la dissione e lo appolianiento. — Cons vasiase compita la conquista de Penachi. — Institucione del Penafoli semplici. I ministerii. Gli ogori. — Mutarioni succedute al'esseliai sella cosfasione dello Stato. — I Vassi. I Vassalli. Le immunità. I Meseriti di Palazzo. — Le cause che in Francia fomentavano l'instituziono de benegicii non esistevano in Italia.
  - V. Cariomagno introduce i beneficii militari in Italia. Ne favorisce l'incremento. S'infeudano gli onori. Le esenzioni. – Motivi per cui la popolazione dell'iberi indipendenti smisuisce, e innalnassi ognor più i grandi Vassalli. — Carlo il Calvo rende ereditarii gli onori e i beneficii.

Vol. I.

The second of th

## CAPITOLO PRIMO

Costituzione militare de Longobardi e de Franchi.
Origine de feudi.

A. 568-888

I.

Gii ordini della romana milizia, stati per dieci secoli stromento alla conquista del mondo, dopo essersi a mano a mano inflevaliti; al ruinar dell'impero somiparvero affatto. Nuovi ordini, nuovi linguaggi, nuovi modi di vivere e pensare, nuovi elementi di futura civittà arrecarono nelle loro invasioni i popoli settentrionali. A' Greco-romani successero i Longobardi, a' Longobardi i Franchi, a' Franchi Ungheri, Saraceni, Normanni e il sistema feudale unificato nol nome dell'impero. Sotto il qual nome nati e cresciuti i Comuni, sciolisero al vento non più veduti vessilli. Mercenarie armi poi la turbolenta libertà, che essi rappresentavano, abbatterono e spersero, per aprire il varco a quelle compagnie di ventura, le cui origini, vicende ed effetti siamo per narrare:

Ma prima di entrare nel lungo racconto riputiamo pregio dell'opera il ricercare brevemente negli ordini e ne' fatti che le precessero, gli indizii e le cagioni del loro sorgere e dominare.

Molti anni innanzi che i doni di Narsete persuadessero i Longobardi a calere in Italia, s'erano eglino colle armi in pugno trapiantati in Pannonia (1). Quivi

<sup>(1)</sup> Rothar. legg. prolog. (ed. Vesmio, int. monum. hist. patr.).

il pericolo del conquistare, l'ansia del mantener frammezzo a cento popoli agguerriti e comnossi da uguali necessità, li aveano indotti a restringere sotto forma militare le antiche loro politiche istituzioni. La creazione di un re sovra tutti i capi avea reso più viva l'obbedienza, più sicurò l'esegoimento delle imprese. Quella forma militare portarono quindi in Italia e sta-

A. 568 bilirono; e la difficoltà delle proprie condizioni sómministrando motivi di sempre più amarla e riverirla,

A.643 ancor 73 anni dopo la conquista non con altro nome che d'esercitati o arimanni venivan chiamati nelle leggi i liberi-Longobardi, e scettro-de re era un'asta, e la struttura della nazione, ancorche già sparsa dalle Alpi al Vulturno, continuava ad essere quale d'un grande esercito accampato. Avrebbe egli voluto, per esempio, l'esercitale mutar sna sede da una all'altra decania? Far nol poteva senza espressa licenza del principe (1).

Rotari, chiamato al trono nell'anno 656, procacciò fermezza al regno fondato da Alboino, cresciuto da Autari e Clefi, o acquistato alla fede cattolica dalla regina Teodolinda, riunendo le sparse leggi e consuctudini in un codice scritto. Liutprando, Rachis e Astolfo vi aggiunsero quelle, che l'innoltrar della civiltà.ne' loro popoli suggeriva.

All'età di 12 anni ogni libero Longobardo diventava capo di fara o famiglia, e partecipe, come arimano, di tutti i diritti di cittadino. Sopra una decina maggiore di fare (componevano eglino le decine di 12 unità, le centinaia d'altrettante di quelle decine e così avanti) comandava un decano; sopra 12 decanie uno

<sup>(1)</sup> Rothar. leg. 177. - Paul. Diacon. L. VI. c. 55. V. 10. (R. I. S. t. 1).

sculdascio; sopra 42 sculdascio e mille settecenventotto fare il duca; su tutti il re. Di clascuma fara l'arimanno era capo e giudice nelle liti, che tientro vi nascessero; poi veniva il tribunale del decano; quindi secondo la gravezza e quastità de casi, quello dello sculdascio, del duca, del re. Questi giudicavano coll'avviso di 12 socramenfali, eletti nella nazione ad accertare il fatto.

Del resto in pace e in 'guerra,' nel tumulto delle battaglie, nelle agitazioni d'un processo criminale o d'una lite civile, gli stessi capi eran sempre: quindi la disciplina militare sosteneva la riverenza al magistrato. e questa quella. In conseguenza giudiçare chiamavasi il reggere una provincia sia in guerra, sia in pace: giudici tutti i pubblici magistrati, specialmente i supremi dipendenti dal re: qiudicarie i loro distretti. Per la sua famiglia l'arimanno, per la sua decania il decano. ued altrimenti lo sculdascio e il duca stava garante appo il suo capo e dava malleveria. Donne, servi, minori di 12 anni eran come cose; de'vinti Romani non appar traccia negli ordini militari: ma sembra che, ammollitasi cogli anni la ferocia de conquistatori, i rimasti liberi non fossero alla fine disdegnati affatto nelle fazioni di guerra (1). Negli atti pubblici libero arimanno è il titolo d'ogni Longobardo, libero quello d'ogni ingenuo romano (2),

(2) Vesme e Fossati, Vicende della proprietà, L. II. c. VII, p. 192-201.

<sup>(1)</sup> Dal c. 9. L. VI delle leggi di Liutprando date cinquant' anni innanzi alla rovina dello Stato, si ha che exercitale era il minimo grado della persona libera ... si minima persona, qui exercitalis homo esse inversitar... Di qui parrebbe lecilo concidudere, che almeno in quel tempo ogni libero era esercitale.

Del resto quanto, alla milizia era essa obbligo e diritto precipuo di qualunquie libèro cittadine; proibiti gli schiavi di mescolarvisi; primaché manomessi; la dignità d'uom libero tanto esaltata, che donna ingenua sposata a sevo potesso venire da parcenti uccisa, e si pagasse 500 volte più l'impodei la strada a femmina longobarda, che il battere un'ancella gravida. Ancella e giumenta aveano uguale stima nella valutazione delle multe (1). Pur la servitu' presso loro, come presso a gento forto e valoresa, era mile; poca la domestica: i più degli schiavi lavoravan le terre, e ne nausavano censo.

Un diritto regolava ne Longobardi la ragion criminalo, tenca viva nel popolo la natural ferocia e l'uso delle armi, il diritto della finida o vendetta, comune a tutta la stirpe germanica. Estendevas il obbligazione della faida al settimo grado di parentela o ginocchio: soltanto vendetta o. composizione la estingueva. Nell'une e nell'altro caso, come vedesi, non la pubblica legge, ma il privato sforzo degli offesi raffrenava il colpevole: la vendetta era la restituzione materiale dell'ingiuria; la composizione era un temperamento della vendetta, 'cui l'interesse individuale avea trovato, la legge autenticava.

Quindi a ogni reato propria multa: morte e prigionia pene straordinarissime: nor mai la personale libertà tanto rispettata. La faida regolava altresi le successioni. Succedevasi nei beni, succedevasi nell'obbligo della vendetta: le donne, come inabili a soddisfarlo; n'erano escluse. Mancando erede legit-

<sup>. (1)</sup> P. Diacon. cit. I. 13. 12. 17. — Roth. legg. 222. 226. 338. 339. (R. 1 S. I. I. part. II).

timo mascolino, il re suttentrava sia negli averi, sia nell'ufficio di vendicatore (4).

Niun Longobardo, quand'anche vescovo (2), riputavasi immune dalla milizia; proprio della qualità di arimanno, non peso imposto sull'allode pervenutogli in sorte nella prima distribuzione delle terre, essendo il dovere di seguire il suo giudice al campo. Appena di tutta la sua giurisdizione poteva il duca lasciare a casa 46 uomini; sei tra quelli che possedeano un cavallo; diesi tra quelli di minor sorte; i primi per giovarsi delle loro bestie al trasporto delle sue robe, i secondi per averne aiuto tre di alla settimana nel lavorio delle sue terre. Al medesimo effetto concedevansi allo sculdascio tre uomini della prima, e cinque dell' altra classe. I più ricchi recavano all' esercito corazza, destriero e compita armatura; a'meno agiati bastava lancia, ronzino e scudo: a'più poveri scudo, arco, turcasso e saette (5). Durante la spedizione e 12 di prima ed altrettanti dopo erasi franco da molestia per causa civile di debito o malleveria: le liti che insorgessero nel campo definivansi da'capi: pena di 12 soldi a chi disobbedisse al duca, o non accorresse secondo l'ordine stabilito all'esercito ed alle guardie: pena di morte a'sediziosi, sodducitori di schiera, ab-

<sup>(1)</sup> Leo, St. d'Italia, L. II. c. II. § 1. 2. C.

<sup>(2)</sup> Ció si deduce dalla risposta di Carlomagno a'popoli, che il supplicavano di dispensar i vescovi dall'esercito: Hae vero Galliarum, Spaniarum, Langobardorum vonemulasque disa gentes ac regts carum fecisse cognonimus, qui propter pradictum nefanditsimum seclus nec victores extiterum, nec patrica retinuerunt. Jabb. Concil., p. 1622. k.VIII.

<sup>(3)</sup> Liutprand, legg. V1. 29.—Rachis, leg. A. 746.—Aistulph. legg. A. 750. c. 2 (ed. Vesmio).

bandonatori o traditori del compagno nel combattimento (1).

Ordini. non meno severi mantenevano gelosa custodia alle marche o frontiere: niun forestiero v'entrasse senz' aver dato giusto riscontro del suo essere e de'auoi disegui; niuno ne uscisse senza lettera o contrasseguo del re: multa di 20 soldi a chi scavalcasse le mura di alcuna fortezza: pena del capo a chi fuor del regio volere spediese messaggio ne'popoli vicini (2).

#### II.

Tali sono le leggi militari de' Longobardi, che il tempo lasciò pervenire insino a noi. Considerandele attentamente, niun' orma certa di feudalità vi si fa manifesta. Ancor sugli ultimi soni di quella dominazione il servire in guerra è comune a tutti, senza divario di tempo e disciplina: bensi le ricchezze distinguono il modo di armarsi, non perchè diversa ne rimanga la obbligazione del servigio, ma perchè quell'armamento è a spese dell'arimanno, e accade proporzionarlo alle sue facoltà. Sistema feudale adunque non esisteva là, dove niun obbligo speciale sceverava questo da quel suddito.

Ma verun lontano indizio o apparecchio non traspariva egli di cotesta instituzione? I principii delle grandi mutazioni stan nascosti in molte cause generali, quasi vetta di monte occupata da folta nebbia. Il viandante mirandone le pendici, argomenta l'esistenza.

<sup>(1)</sup> Aistulph. legg. A. 754. L. H. c. 21 — Rothar. legg. 25. 6. 7. 20. 21. 22 (ed. Murat.).

<sup>(2)</sup> Rothar. legg. cit. 248. - Rachis. legg. cit.

di quella: pure il definire quanto sia alta, come giri, come poggi, a lui non è dato, se non se per parole più o meno generali. Così nelle grandi ricerohe storiche quasi un segreto istinto ne avverte, quella tal verità celarsi iu molti elementi; ciascano di essi di per sè non esser possente a darne verun preciso risultato; ma nel loro concorso dovere star riposta la eagione occulta di quel mutamento: altra cagione do cocasione o manifestazione apparirne poi materiale (come sarebbe legge, trattato, battaglia o rivolta), e il fatto pigliar tempo da essa, quando da socoli le sue radici eran gittate.

Ecco quelle cose che possono accennare a futuro stabilimento di feudi presso i Longobardi.

.4 .4° L'uso antico germanico d'intrattenersi attorno certa comitiva di compagni e dipendenti sotto nome di gasindi, è serbato da'più potenti, eziandio dopo la conquista. Il re, i duchi, i fedeli del re continuano ad averne: chiamasi gasindio fin la servitù del liberto verso il signor suo, quando questi è duca (1): sonvi de'gasindi maggiori, sonvene de'minori: l'una e l'altra classe ha speciali privilegi di foro: la composizione del menomo gasindo regio avanza di 50 soldi quella d'un semplice esercitale. A cotesti gasindi, compagni d'ogni suo pericolo, ministri d'ogni suo volere, vengon dal signore impartiti più specialmente gli uffici che stanno in sua balia, Il re sceglie tra essi i duchi, i messi, il marescalco, lo scudiero, il maggiordomo della propria curia: i duchi più potenti consegnan loro con titolo di conte

number of Contyl

<sup>(1)</sup> Rothar. 225 (ed. Vesmio).

il governo di alcuna parte della propria giurisdizione. Quiadi il conte, come uomo al tutto dipendente del duca, non appare nelle leggi; presso le quali il duca solo, è garante di tulta l'amministrazione della provincia.

2º Lo stipendio de pubblici ufficiali non è denare, ma godimento di beni. Vi si aggiungono i dritti delle multe. Però ad ogni ufficio va assegnata certa tenuta. Chiamasi pei onore sla la carica, sia l'usufrutto proveniente da essa. Ma questi onori non sono a vita, lo stesso duca potendo anzi venir mutate dall'una all'altra provincia. Questi onori non son nemmanco trasmessibili a'figli, la volentà del re distribuendoli a piacere. Che se l'impetenza o bonta de principi permette talora e l'una è l'altra cosa, mille fatti contrarii stan pronti a provare che è opra di accidenti, non istituto. D'altra parte che l'onore sia cosa diversa da beneficio o feudo riman chiaro dalle leggi de'Carolingi; le quali ne lo sceverano; allorchè esistevano gli uffici pubblici; esistevano i beneficii; ma quelli non si essendo ancora infeudati, onore e beneficio suonavano diversamente (1). Col tempo si confusero insieme.

5° Cresce dopo la conquista l'uso della cavalleria negli eserciti de'Longobardi. Presso i Germani antichi

<sup>(1)</sup> Et qui hoe non fecerint, henoficium et honorem perdant: imiliter et is busir notri hoe non adiuppeerint, henoficium et honorem perdant... Caroli Nago. leg. int. langob. A. 779. — Ut whiciamque Missi nostri aut Epicopum aut Comitem aut Abbatem vel alium quemibiet quocumque honore praditum invenerint, qui justiliam facere nobuerit el probit buerit, de ipsius rebus vicant, quamdiu justiliam facrece debent. Ludov. Aug. leg. 52.

era nerbo della guerra la fanteria, lesta nel maneggiare le armi; coraggiosa negli affronti, spedita nel camminare (1). Ned altrimenti che sovr'essa parè che i Longobardi appoggiassero le loro imprese, allorchè con immenso traino di robe e di persone andarono qua e là cercando ventura prima di pigliar sede in Pannonia. Ma di costi arrecarono in Italia fiorite greggie di cavalle: l'abbondanza degli ottimi pascoli naturalmente propagolle: altre ed altre sen feccro venire d'oltremonti (2). In breve la necessità di coltivare con poche braccia gli enormi spazii di terreno diviso divulgò l'usò de cavalli, e bentosto quest uso passò dall'agricoltura alla milizia. Ogni libero che possedesse un cavallo, fu convocató a militare con esso. Questa riforma moltiplicò per così dire le forze dello Stato; chè grandi distanze poteronsi valicare in picciol tempo; e ad ogni pericolo fu presto un esercito. Laonde la milizia a piè non fu più fornita che da poveri e abbietti; e alcune spedizioni cominciaronsi a chiamar cavalcate, e cavalcare l'andare in guerra (5).

A questa mutazione prestarono non lieve favore le leggi; e chi crederebbe che non solo fu vietato sotto gravi multe il mozzar i crini o la coda, l'ascendere, il torre il capestro di capo a cavallo altrul, ma di-

<sup>(1)</sup> Tacil. Germ. §. 6. 30.

<sup>(2)</sup> P. Diacon. II. 9. IV. 11.

<sup>(3)</sup> Statimus ut unusquisque Arianoinus, quando cum judicsuo caballicaveit, ut unusquisque por semelique debea portare seatum et lanceam et sic post illum caballicoti. Into autem ideo volumus ut fieri debeat, quia incertus est homio quid ei supervenial aut qualem mondatum suscipiot de nos aut de terasitius, ubi oportet fieri caballicago. Rachis. leg. A. 746. c. 11 (ed. Vesmio).

chiarata ugual pena che all'omicida per chi ricevesse in pegno senza il volere del re qualsiasi greggia di cavalle? (4)

111

Questi ordini, questo regno longobardico, durati 206 anni, furon crollati da Pipino nel 754, abbattuti da Carlomagno nel 773. Per costui opra la notesta dei duchi, ormai salita a indipendenza, anzi montata a tale da voler emulare il regio fasto, fu atterrata: i ducati venner divisi in contee, le contee consegnate a' più fedeli di qualunque schiatta. Romani, Franchi o Longobardi; all'antico sculdascio fu sostituito nell'amministrazione un centengrio o vicario, ai sacramentali gli scabini con variazione anzi di nome che di sostanza. Quindinnanzi messi regii, laici ed ecclesiastici perlustrarono le provincie, vegliando la giustizia del re e della Chiesa; il conte del palazzo defini le liti appellate al re ; il re solo quelle de maggiori officiali. Infine, lasciando intatto a' varii popoli del vasto impero l'uso delle private leggi e consuetudini, Carlomagno dichiarò comune a tutti l'osservanza delle sue proprie. Eran fra queste le leggi militari; epperò l'obbligazione della milizia gli fu di efficace strumento a ravvicinare tra loro gli sparti elementi dello Stato (2). Sperava, nè a torto, che i sudditi Franchi, Longobardi e Romani, combattendo accanto gli uni agli altri, sotto ugual bandiera e capo e disciplina, nella comunanza de' pericoli e travagli si sarebbero col tempo rifusi insieme così,

<sup>(1)</sup> Roth. 253. 302. 343. 345 (ed. Mural.).

<sup>(2)</sup> Car. Magni capit. A. 806. c. 46.

da cancellare ogni orma d'antichi pregiudizii e in-

I re seguenti Carollogi molte parti aggiunsero, molte variarone agli ordinamenti militari di Carlemagno, altre di esse indirizzando, alla Francia, altre a tutta la monarchia, altre particolarmente all'Italia. Le prime saran di lume e compimento a queste: di tutte ecco le più importanti al nostro assunto.

Ogni suddito, tranne per naturale infamia servi e Giudei, dovea servire in guerra (4). Vel chiamava il bando regio od eribanno: vel conduceva, se vassallo. il proprio signore; se nomo della Chiesa, l'avvocato; se indipendente, il centenario del distretto. Il cente riuniva questi varii elementi sotto il suo freno, li guidava al campo, e ve li reggeva con potere eziandio di giudice. I minori nomini recavane all'esercito. oltre la spada e mezza spada, solite a portarsi in ogni tempo, lancia, scudo, turcasso con 12 saette, arco con due corde, e da vivere per alcuni giorni dopo passato i confini. Chi godea beneficio o possedea tenuta almeno di 12 mansi o poderi, aggiungeva a quelle armi elmo e corazza (2). Gli impotenti a fornir tutta la spesa dell'esercito, s'univano a grado del conte in due e più per compensarla a quel di loro che partisse. I poveri affatto tenevansi in riserbo a guardia del paese (3).

<sup>(1)</sup> Car. M. leg. int. langob. c. 100.

<sup>(2)</sup> Vesme, De tributi nelle Gallie, ms. c. 111: art. 3. §. 292-297. Quest'opera gia premiata dal R. Istituto di Francia, ci somministra per quanto riguarda l'Eribanno un complesso di nottrie preziose ed esattissime.

<sup>(3)</sup> Loth, leg. int. langob. c. 71. et additam. c. 1 (R. I. S. t. I. part. II).

. Terminava l'obbligo dell'eribanno 40 notti dopo il ritorno. Chi si partia prima incorreva morte e confisca (1). Pena a'vassalli che vi mancassero di fede o dovere, era, secondo i casi, perdere il beneficio o portare al cospetto del campo, se laici, un cane o una sella, se chierici, un libro (2). Quanto agli altri sudditi, varie pene, giusta la necessità de tempi. soprastavano a' ritrosi. Carlomagno da principio le stabili in multe di 5, 10, 50 o 60 soldi, secondo che il reo possedesse di suo mobile una lira, o due, o tre, o sei; nel mobile non andavano com-A 812 prese le vesti della moglie e de'figliuoli. Più tardi, erescendo da una parte l'uopo, dall'altra la renitenza, dichiarò a' mancatori l' intera multa dell'eribanno ossia di 60 soldi, e d'aggiunta la servitù, finchè non l'avesse sborsata: bensi la colpa di padre morto in cotale stato non pregiudicasse alla libertà o successione de' figliuoli, Indi a non molto Lotario i promulgò esiglio e confisca a'disubbidienti, e fin l'ultimo supolizio, caso che il nemico fosse entrato nel regno e vi menasse guasto (3).

Messì regii, delti eribannatori, raccoglieano per le provincie coteste multe in oro, in argento, in buoi, armi e eavalli il conte ne percepiva la terza parte; ma tante multe pagava al fisco, quanti uomini per frode o per ignavia si lasciasse addietro (4). Due però ne potea lasciare a casa per guardia della moglie, ed altrettanti a custodia delle sue terre. A vescovi

<sup>(1)</sup> Loth. leg. cit. c. 56. - Car. M. teg. int. langob. c. 81.

<sup>(2)</sup> Ducange, Gloss. voc. Harmiscara.

<sup>(3)</sup> Car. M. leg. int. langob. c. 80.

<sup>(4)</sup> Vesme cit. §. 201. 215.

e monasteri, tranne caso di speciale dispensa, altri uomini non venivan conceduti che i proprii avvocati(‡).

Due o tre vescovi senz' armi poteano seguitare il campo al fine di ministrare i sacramenti e benedire il popolo; a ogni altro chierico era vietato per capitolari e concilii (2). Nondimeno in questa bisogna alla legge prevaleva l'uso contrario, e con tanto maggiore efficacia, quanto più l'uso veniva autorizzato in certa guisa dalla necessità. Già gran parte della potestà temporale era pervenuta negli ecclesiastici: come mai avrebbero eglino potuto sostenerla e fruirne senza temporali argomenti? Vedeansi adunque vescovi ed abati vestir elmo e corazza, e colla lancia in pugno capitanar le genti delle terre e signórie di recente ottenute in dono da pietà di privato o munificenza di principe. Carlomagno istesso sotto pretesto di combattere gl'infedeli ruppe il prime la propria legge (5): i re seguenti convertirono la permissione în comando.

Tenean dietro all'esercito negozianti d'armi e di vesti. Durante il cammino i coloni della corona fornivan le carra, que de vassalli i buoi, gli nomini del paese paglia e fieno, certe ville regie il rimamente. Cavalli ed armi ricavavansi a titolo d'annuo donativo da monasteri ed altri luoghi immuni (h):

<sup>(1)</sup> Loth. leg. laugob. c. 10. 18. Per esempio nell'anno 848 Lotario I alle pregbiere della moglie dispensò dalla milizia, oltre i due avvocati, anche i due cancellieri e dodici libieri uòmini del monastero di san Salvatore in Alina. Chart. ap. Marat. (Antiq. M. awi, diss. XIX. p. 63). (2) Labb. Cancel. I. VIII. p. 1162. — Concil. Trein, A. 876

<sup>(</sup>R. I. S. t. H. p. H).

(3) Nella spedizione contro i Danesi, Frothar, ep. 25.

<sup>(4)</sup> Vesme, De' tributi nelle Gallie, ms. loc. cit. — Annal. Bertin. p. 562 c (R. I. S. t. II. p. I).

Riassumerà queste notizie, raccelte da fatti è leggi di varii tempi e principi, il bando di guerra pubbli-<sup>866</sup> cato contro i Saraceni da Ludovico ii imperatore.

. Chi ha del suo mobile l'intero guidrigild (1) vada all'esercito; chi non l'ha, s'unisca ad altri per mandarvi un terzo; chi possiede il valsente di dieci soldi. custodisca il paese e la marina; chi possiede meno, di nulla venga richiesto. Del padre e del figliuolo, il più abile parta, l'altro rimanga : di due o più figli, il men valido resti a casa col genitore. Così pel caso di tre o più fratelli indivisi: di due non già, ma partano entrambi. Solo il conte e niun altri, quand'anche vescovo, lasci a casa tre uomini, uno a guardia del sito, e due colla moglie. Al contravventore sian tolte per sempre terre e case. Contravvenendovi il conte, perda, oltre gli averi, l'onore: contravvenendovi i ministri di lui, vengano spogliati degli averi e del ministerio (2). Sieno in ciascuna provincia deputati messi regii, laici ed ecclesiastici a punire i ritrosi, munir le terre, e ritenervi a guardia le popolazioni, anche nel caso che non si facesse la guerra. Que' de'nostri vassalli, dei vescovi, degli abati e delle badesse, che, essendo impediti da malattia, non ci mandassero a far le scuse

<sup>(1)</sup> Prezzo della composizione richiesta per la morte di un uomo.

<sup>(2)</sup> Qui l'ufficio del conte e il possedimento annessori, come di meggior nohiltà, obiamasi sonore: quel de'suoi ministri ministerio. Così sotto l'impero d'Occidente distinguevanni i munera, funzioni municipali d'ordine inferiore, che non conferivan privilegit, dagli Momore, funzioni superiori, vere magistrature con privilegit. Sesserabile ancora la pena poco sotto imposta a'vassalli della perdita del demefici. Ne desi adanque, che honòn, ministerium e beneficium tenevansi, tultavia per cose distinte.

insieme col novero d'uomini prescritto, scadran dall'ouore; e i loro vassalli dagli averi e dal beneficio, Quilonque vegevo rimarrassi per negligenza, aver ain pena di star alla custodia de'confini, finattantoche non vi torni l'esercito. E perché vogliamo certissimamente compier questa spedizione, intendiamo che i conti e i vassalli in persona, i prelati per mano de'loro messi giurino, che se mancarono, mancarono per vera infermità.

Abbia ognuno vesti per un auno, viveri per fino alle messi. Privata vendetta, guasto di chiese, incendio, adulterio; omicidio sian casi di morte in questi giorni prossimi, alla santa quadragesima. Li ladri, se liberi, paghino il triplo prezzo della sostanza rubata, portino sul dorso la sella e stien in prigione; a nostra arbitrio; se servi, sian tosati, flagellati, ei i furto vonga emendato, dal padrone. Il signore, che trascurasse punire il, vassallo de danni che questi avesse arrecato, emendi del proprio e porti la sella. Le vittovaglie comprinsi nel cammino a denaro contante, come in tempo di pace tra vicino e vicino.

« Prenderem viaggio coll'esercito italico per Ravenna, sicché si giunga nel marzo alle rive del fiume Pescara. Que di Toscana cogli altri d'oltrevia per la strada di Roma, Pontecorvo, Capua e Benevento ci si faranno incontro a Lucera il 28 del suddetto mese (1) ».

(1) Constitut, promot exerc. (A. J. S. t. H., p. I. pag. 365). Non sappiaquo come il diligente Pertz non abbia compreso questo importante documento di civile e militare amministrazione (di cui noi non è qui esposto che il sugo) nella raccolta delle leggi imperiali stampata 'tra' monumenti della gormanica istoria.

#### iV

Se al prinio sguardo la gerarchia militare de Franchi appare più complicata di quella de' Longobardi; se un avvocato e un signore vi guidano parte di quelle genti che già capitanava lo seuldascio e il duca; se vescovi e abati vi primeggiano come duci di esercito; se vi è già rotta l'alta massima fondamentale, dover cioè tutti i liberi ugualmente concorrere alla milizia e sottomettersi a uguali leggi e capi; la causa ne è riposta in ciò, che un nuovo potere o principio si è oramai frapposto fra il principe e i sudditi, talchè quegli già più non comanda, questi non obbediscono che per l'intermezzo di un vassallo. La parola di beneficio mutata più tardi in quella di feudo, ignota sotto i Longobardi, compare la prima volta in Italia nelle leggi e ne'diplomi de'Carolingi. Prodetto di corrotta barbarie, avviamento a lontana civiltà, andava compresa in quel vocabelo una instituzione, le cui radici esistevano certo sotto i Longobardi, ma nascoste e inoperose; e così sarebbero rimaste chi sa per quanto tempo, se la conquista de' Franchi non avesse affrettato il germoglio e la crescenza della pianta fatale.

L'essenza originale della feudalità fu la disunione e lo spopolamento. Dove l'azione del governo è forte e rigogliosa, facili le comunicazioni, fiorente l'agricoltura, proporzionate le sorti degli abitanti, il governo da se medesimo pel naturale istinto della propria conservazione studia a pareggiare i sudditi in un eguale obbedire. Via un capo, y'hanno sotto di lui degli officiali, sonvi isfine degli amministratori e degli amminist

volgansi al contrario quelle condizioni: abbiasi un grande Stato rotto in provincie lontane, disformi di costumi, d'instituzioni, di suolo: pochi abitanti, alcune città e piccole, un po' di côlto intorno ad esse, poi vasti deserti, paludi e selve; parte della popolazione nemica o sospetta alla restante; questa conquistatrice con grandi brame e insolenze, l'altra-conquistata con molto terrore e miserie; uno Stato simile non si potrà tenere che dividendolo in parti, assegnando queste parti a nomini che le reggano ed usufruttino per proprio conto sotto certe leggi generali, e ne rendano al governo determinati servigi e tributi. Spogliasi così il principe del pensiero e della facoltà di migliorare quelle provincie staccate e di trarne maggior frutto (pregio proprio d'ogni buon reggimento.): ma 'non è men vero che bandisce eziandio da sè il sospetto di perderle-affatto, e si assicura un'entrata precisa di servigi e denaro. Sorgé allera come una lotta, più spesso occulta,

sorge anora come una rotar, pur spesso occuria, talora palses, tra il principe ed il vassallo; chè quegli; concedendo meno, vorrebbe avere la massima e più certa quantità di tributi e servigi; questi, ettenuto che ha-la previncia a titolo precario, intende a possederla avita; quindi passa a bramare di trasmetterla a 'figli, infine; se la gli vien, bella, sforzasi di farla sua e ampliarla. À questo punto il rapporto di potenza, civittà e distanza dello Stato e della provincia, e la natura e le condizioni peculiari del principe e del vassallo indurranno aizi questa che quella specie di dipendenza. Usaumo indebitamente la parola cossallo in vece di governatore o utgario: posciachè il vassallaggio preso nel siguificato antico feudale non sia che

una delle tante forme, sotto le quali potrà manifestarsi la dipendenza accennata. - Infatti sarà egli il principe niolto potente? La sua potenza sara ella costante e fondata sopra uno stato proprio, vasto e bene amministrato, dimodochè la provincia non ne sia che un membro lontano, ne affatto essenziale? Reggeralla un governatore temporaneo con autorità quasi assoluta, come ne' più rimoti distretti della Russia: oppure un principe-tributario o dipendente, caso che la provincia sia troppo grande per venir soggiogata affatto, troppo piceola per restituirsi colle proprie sue forze in liberta. - Al contrario il potere del governo sarà egli a salti, or grande, or debole, or tutto concedente, or tutto esigente? Avransi i hey d'Algeri ed i bassa d'Egitto, talora ereditarii, talora lasciati a vita o ad anni. - Finalmente la corruzione sarà ella pervenuta nelle viscere stesse dello Stato, cosicche l'autorità suprema sia fiacca, divisa, contrastata, sebbene atta tuttora a impedir l'anarchia? Sorgeranno i fendi. - L'insolenza poi de' vassalli crescerà colla debilità del principe: per le stesse cagioni, per cui questi avea diviso lo Stato tra vassalli, i vassalli suddivideranno il proprio distretto, e da pna divisione all'altra precipiterassi verso la tirannide del più forte, finche l'autorità regia non risorga appoggiata a qualche nuovo principio per ritirare il donato, per ritorre il mal tolto.

Di queste mutazioni fa la Francia teatro ed esempio, Piccole schiere di Barbari, le une dictro le altre avanzandosi, aveano in varii assalti durati un secolo soggiogato, quel vasto-regno. La conquista essendo stata anzi impresa di venturicri, che spedizione di cercito, l'obbedienza vi si era serbata volontaria per bisogno, come da compagno a compagno, non come necessario dovore consecrato da tempo e legge. Dopo la conquista, reggere a frenare co' mezzi ordinarii del supremo potere vinti e vincitori, divenne impossibile. Al mezzodi, ultimo limite di quella, il elemento romano ossia l'influenza de vinti prevalse su quella de vincitori: al centro si pareggiarono: al nord, rimasto sede di nuove spedizioni e tentativi, il principio germanico preponderò (1). Al centro avvennero le maggiori mutazioni, e macquero i feutidi.

E per verità il fatto solo della conquista avea distrutto gli ordini antichi germanici, che tenevano legato l'individuo alla famiglia, il eapofamiglia alla tribù: Bande guerriere d'uomini avidi e coraggiosi aveano aperta la strada, e sulle loro orme s'erano a poco a poco inoltrate le famiglie. Ognuno de' vincitori voleva possedere, ognuno aver sua parte di comando, o almeno indipendenza. Però sdegnando il vivere cittadino, stabilirono lor sedi qua e là come utile o capriccio suggeriva. Ma quivi malefiche paludi. opache selve, difficili vie, effetti della invasione e del mal governo imperiale, erano per separare una dimora dall'altra; e bentosto in tanto sperperamento d'nomini, in tanta vastità di terreno la nazione franca sarebbe come scomparsa, se qualche mezzo straordinario non si fosse trovato, per cui rinserrare i vincoli di dipendenza tra' guerrieri e i capi, tra i capi e il re. Che fecesi adunque allora? Alcuna parte delle immense tenute regie distribuita tra' vincitori ne ac-

<sup>(</sup>b) Thierry Considérat, sur Phist. de France, chap. V.

certò la fede e il servigio. I guerrieri aggiunsero all'alhode possedato in forza della conquista un beneficio, che ne stimelava la fede, addoppiando il privato interesse sui debito comune di suddito; siccibe colui che per amor della legge non avrebbe obbedito, ora obbediva pel desiderio di consegnire o la tema di perdere il beneficio.

Ma questo non era l'unico motivo della infeudazione delle terre. In quelle desolate sedi il trar tributo in denaro da'vinti era difficile, stante la loro miseria: il trarlo da' vincitori impossibile, come uso opposto all'indole della germanica costituzione. Il terreno diventava adunque la moneta più spiccia; e con esso gratificavansi gli amici, intrattenevansi i magistrati, dotavansi le chiese, soddisfacevansi gli officiali della real casa: e tu largivi un podere al guerriero povero, perchè gli somministrasse agio a militare a cavallo: e ne concedevi un altro al più forte in armi, per suo sostentamento e decoro. Di queste concessioni chiamaronsi onori quelle annesse a qualche pubblico. ufficio segnalato, ministerii quelle assegnate in ricompensa a più basse o private obbligazioni (1). Del resto crediamo, che da principio il beneficio, giusta la natura del vocabolo, non altro significasse se non se spontanea largizione di beni, alla quale niun dovere di speciale servigio corrispondesse; ma solo quell'obbligo morale, che lega il donato al donatore e lo rende più alacre a servirlo eziandio nelle opere, a cui sarebbe astretto senza il dono:

Come per denotare coteste nuove concessioni di

<sup>(1)</sup> Vedi sopra la Nota a pag. 16.

terreni, i conquistatori aveano rapito al linguaggio de vinti la parola beneficio, così per indicare coloro, che ne venivano investiti, estesero alquanto il natural senso di certo vocabolo recato con esso loro dalle selve germaniche. Da passen (legare) chianavansi vassi i cortigiani, gii antrustioni, i gasindi del principe. Sia perchè a costoro più particolarmente venissero attribuiti i beneficii, sia perchè il beneficio stabilisce appunto tra chi il riceveva e il principe quella specie di legame, che era tra i vassi e lui, fatto sta che chiunque pervenne a possodere un beneficio fu appellato casso.

Tali furono i primordii de beneficii in Francia. Ma non andava guari, che l'ignavia e xillà de successori di Clodovo crollavano l'autorità suprema; e, quasi ciò non bastasse, discordie fraterne e guerre civili ponevano ogni cosa à repentaglio. In tanta confusione di cose, quand'ogni suddito volea divoutar vasso, ogni vasse principe, ogni principe re, tre fatti occorsero a fecondare i semi della feudalità celati ne' beneficii.

E prinamente, allorché si trattava a quale fra due o più contendenti s'appartenesse il trono di Francia, e la decisione stava ancora nell'arbitrio della fortuna, la-forze naturali dello Stato (appunto perchè verun capo certo tuttavia non so-ne conosceva) sarebbero rimaste inoperose, se ciascuno degli emuli non avesse trovato modi speciali ad appropriarsele, Perció il vasto dominio regio fu di nuovo smembrato, e una larga distribuzione di beneficii conciibò a ciascun partito una turba di guerrieri, che altrimenti non avrebbero avulo ragione sufficiente di aderire a questo compe

titore anziche a quello. Ma queste seconde concessioni aveano un carattere molto diverso dalle prime. Quelle erano state impartite da un re a sudditi; pérò avean hensì nel vasso cresciuta la divozione verso il principe, ma non già mutatane l'essenza; e posciache re e Stato continuavano ad essere una cosa sola, la gratitudine dell'uom privato si confondeva tuttavia col dovere del cittadino. Ma nel secondo case non era già un re, era un coatendente al regno, che distribuiva i beneficii per conseguirne aiuto contro un suo competitore. Pertanto la fede e l'obbligazione diventavano personali verso il donatore, e l'idea astratta dello Stato dovea cedere il luogo alla concreta dell'individuo (1).

Due effetti conseguitarono necessariamente da ciò:

1º Il numero dei vassi crebbe a dismisura.

2º La dipendenza del vasso diventò personale, no più verso il capo qualunque el si fosse dello Stato, non verso quel certo signore, da cui teneva il henchicio, diventasse questi poi o non diventasse re. Di qui l'omaggio, grado di dipendenza più stretto di quello di fedellà, e che ne rimase molto hen distinto nel sistema fendale almeno fino al xui secolo (2). La fermano di comparato di controlla di control

<sup>(1)</sup> Taulo già era vera questa personalità di fedò nel 587, che i re Gontranno e Childeberto nel segnare il trattato di pace d'Andeli promettonsi di rimuovere da'nuovi benefici que l'eudi, che dopo aver ginrato fede all'uno fossero passati alla parte dell'altro TV. Balouz. Capit. I. I. p. 14].

<sup>(2)</sup> Per es. in un trattato tra i conti di Borrogna e quel di Sciampagna, i primi s'obbligano di far prestare omaggio al secondo da alcumi signori Borrognoni di lui vassalli, e, se omaggio non si poò, almeno la fedellà. No requiremus a militibus comitatus Burguntin, qued ipsi faciant bomma-

deltà comprese gli ufficii naturali di suddito a principe. l'omaggio incluse certe obbligazioni ad una ad una espresse in patti e giuramenti, e compensate con godimenti di terre ed altri vantaggi. Verso il natural signore la fedeltà era innata, l'omaggio fattizio; nè potea essere omaggio senza fedeltà, ma sl fedeltà senza omagglo: posciache il vasso prima di ottenere il beneficio era suddito, e rinunziando ad esso potea bensi sciorsi dall'omaggio, ma non da quella primitiva obbligazione di fede. Ond'e che formole e riti diversi separarono una obbligazione dall'altra: ed i minori d'età potean farsi rappresentare da un altro a giurar la fede al loro signore, l'omaggio non già: perchè l'omaggio includeva special servigio, e talora in persona del vassallo, e quel servigio non potea venir compiuto da tenero garzone; Col volger degli anni trovossi poi il ripiego di giurar la fedeltà a questo e quel signore, salva sempre quella dovuta al signore naturale. Non pertanto omaggio e fedeltà stettero almeno per qualche tempo ancora tra loro distinti: e sotto il nome di questa s'intese una generale soggezione e obbedienza, e sotto il titolo d'omaggio si compresero i servigi particolari contemplati nei contratti d'investitura. Più tardi (e quando già gli ordini feudali accennavano a rovina) i due vocaboli si confusero e involsero insieme, ma forse ancor più nelle carte, che negli usi pratici.

gium dicto comiti, salva fidelitate nostra. Et si citiqui milites seu barones nolleut facere hommagium dicto comiti Camponie Theoboldo, nos facerenus quio barones illi, et milites facerent dicto Th. comiti Camponio fidelitatem. Brussel, Usage des ficfs. L. I. ch. 1. n. 28.

In mezzo a tauti torbidi, e questo ne fu il terzo frutto, crebbero i vassi di possedimenti e di amicizie a discapito del potere supremo. Già le troppo vaste tenute erapo state coll'assenso o no del principe smembrate in una moltitudine di sottobeneficii. La necessità di afforzarsi sempre più in quelle guerre private, in que'tentativi di personale ambizione, in eui la depressione della regia autorità avea pionbato la Francia, moltiplicolli. In breve, nel modo stesso che il principe avea distribuito tra' suoi vassi il proprio dominio, i grandi vassi distribuirono il proprio allode sia tra gli antichi loro gasindi, sia tra'nuovi dipendenti. Ne provennero così i vassi dei vassi, detti poi vasvassi, valvassori, vassalli; e per costoro due obbligazioni esistettero: la prima ingenita verso il principe, l'altra fattizia verso il vasso, da cui muoveva it beneficio.

In questa guisa si caminciò a riverire ed obbediro altri signori, oltre il re e i suoi magistrati. Porò, siccome la qualità di vasso di per sò non dava giurisdizione, l'obbedienza del vassallo al principe sarebbesi conservata ancor diretta per mezzo del conte. Questi avrebbe continuato a reggere e giudicare tutti gli ucamini del suo distretto; sicchè l'obbligazione del vasvasso al vasso sarebbe stata come un'aggiunta a quella propria verso il re. Ma in breve anche la giurisdizione fu attribuita al vasso. Una carta detta d'immunità gli diè potere su tutti i suoi dipendenti, sottraendoli all'autorità comitale. Quindi tra fi re e i sudditi un terzo elemento s'intrommiso. Il centenario non condusso più all'escretto che i liberi rimasti indipendenti; gli altri furonvi guidati da un vasso laico od

ecclesiastico. Da questo punto la feudalità era stabilita in Francia.

Dierono gran peso a cosifiate mutazioni i maestri di palazzo, che reggendo lo Stato sotto il nome d'i-gaavi re, si aprivan le, vie al trono, cul distribuire tra vassalli parte di quel dominio regio; ond'erano per proprio ufficio amministratori. I grandi eserciti da loro comandati si componeano specialmente di venturieri venuti d'oltre Reno ri quali cutrando nel vassatlaggio de maestri di palazzo diventavano franchi di nome e condizione (1). Allorche questo vassallaggio fu tale, ch' in esso apparvero come riversate le forze della monarchia, Pipino tonsuro ficilierio nu, lo chiuse in un monastero, e si fe'unger re da papa Stefano. Questi effetti produceva già in Francia lo stabilimento del benefici nell'anno 784 !

Riassumendone ora la storia, vedremo che le eagioni del loro nascere e progredire oltre l'Alpi, si possono ridurre a questi due fatti principali: lo sperperamento della nazione vincitrice, e l'infiacchimento del sovrano potere.

Molto più addietro era rimasta la bisogna de' beneficii in Italia. Ma altre vi erano state le condizioni della conquista, altre le vicende della regia autorità.

Se poche bande-armate per successivi sforzi avevano sottomesso la Francia; al contrafio una perfetta nazione di guerrieri e di imbelli era stata quella, che sotto Alboino avea piantato sede in Italia. Pochi anni erano bastati alla grande impresa. I viucitori, di mano in mano che l'ayeano spinta innanzi, aveano

<sup>(1)</sup> Thierry, op. cit. p. 222.

eletto sulle provincie dome un duca, e con molto oriline assegnatogli guerrieri, famiglie e greggie di cavalle (1), Cosi per tutta la contrada si distese ugualmente il regio potere, che già da oltre un secolo era fermo e venerato. Per aggiunta la militare disciplina rinserrò a modo di esercito le parti della monarchia. Invano, ucciso Clefi, i duchi tentarono di tenerla divisa e godersela a brani. Autari riunilla e l'aggrandi: Rotari l'accrebbe di tutta la marina dal Varo alla Magra e la dotò di leggi; Grimoaldo vi stabili affatto il culto cattolico: Liutprando con gran bravura e valore in 31 anni di guerra (A. 713-744) atterrò i duchi înobbedienti, e alleò la nazione co'regni vleini. Cosi il real potere, anzichė scapitare, s'afforzò sempre più; e se Benevento e Spoleto, atteso la loro postura e i favori pontificii, mostravano ritrosia a soggettarvisi, ben avrebbero questa ritrosia piegato i re Astolfo e Desiderio, sol che la invasione de'Franchi non ne li avesse impediti.

Furonti pero gli onori, furonvi i ministerii presso i Longobardi; perchè in tanta profusione di terre, in tanta scarsezza di tributi (già i vincitori ne andavano esenti per naturale diritto), quello era l'unico modo di intrattenere i magistrati. Concedasi pure che il re distribuisse a tempo o a vita alquanti poderi ne'snoi più cari : concedasi pure che questo esempio venisse initato da 'grandi possidenti dello Stato, e suscitasse quella moral dipendenza propria del beneficato verso il benefattore; non perciò sarebbersi avuti i beneficii militari. E per verità in tanti ordino d'amministrazione,

<sup>(1)</sup> P. Diacon. II. 9.

in tanta forza di regio potere, a che pro cotesta personalità d'obblighi del vassallo al vasso, del vasso al re?

Del reste il fatto conferma le ragioni derivate a priori. Niun vestigio di beneficio militare appare in legge, carta o annale longobardico. Appena sembra che i minori uomini usassero raccomandarsi a' più potenti. Se non che questa voce non vateva allora consequire un beneficio, come valse dipoi: ma solo da una parte indicava divozione e clientela, dall'altra protezione e grandigia (1). Se il gasindato fosse stata la cagione effettiva de'beneficii militari, se uguali fossero state le condizioni della conquista e della monarchia in Francia e Italia, come vogliono taluni senza disaminare il fatto, contemporanea sarebbe stata nell'un paese e nell'altro l'instituzione de'beneficii, e non si vedrebbe in Francia autenticata per legge la fede e il servigio a privato signore (2) ne' giorni appunto, in cui Rachis in Italia confermava gli antichi ordini militari, e tutti gli nomini liberi erano Arimanni, e l'Arimanno a niun altri obbediva che al proprio giudice (3). Venticinque anni appresso il regno de'Longobardi rovinava, e tosto comparivano in Italia i beneficii militari.

<sup>(1)</sup> Lo prova la stessa legge di Pipino, da eni è tratta la notizia (Pipin. leg. langob. c. 23).

<sup>(2)</sup> Vedi per es. il Capit. del 752 di Pipino I. §. 9 (Baluz. t. I. p. 164).

<sup>(3) ....</sup> Ideo volumus ul vadat unusquisque ad judicem suum, et percipiat judicium qualiter lex fuerit......

<sup>....</sup> Unusquisque Arimannus; quando cum judice suo caballical, ut unusquisque per semetipaum debeat portare scutum et lanceam ... et si ad palatium cum judice suo venerit, similiter faciati .... Rachis leg. A. 746. c. 10. 11 (ed. Vesmio).

Carlomagno nel suo giungere al trono trovò stabiliti in Francia i beneficii militari. Già gran parte dei liberi esercitali vivea settratta al diretto imperio del principe. I nuovi acquisti di grandice lontane provincie richiedevano molte forze e sempre pronte per ogni dove, Sull' Ebro o sul Weser, sulla Drava o sul Danubio, continua era la guerra contro i Saraceni, i Danesi, i Sassoni, gli Avari ed i Pannoni. Ogni parte del vasto impero aveva i suoi nemici; ogni parte bisognava, che oltre alla difesa generale pensasse alla propria. Invano avresti tentato di riunirle tutte in un solo comando, in un centro comune d'obbedienza. Immensi spazii da varcare, difficiti strade, disformi costumi di nonoli soggetti sarebbero stati d'insormontabile ostacolo ad ogni più virile esperimento. In tanta dispersione che far poteva, che fece egli Carlomagno? Studiossi dapprima di rinfiancare l'autorità sovrana coll'accrescere il novero degli esercitali indipendenti: e a questo fine sottopose alla milizia i liberi-di qualunque nazione e a questo fine addoppiò le peno dell'Eribanno, e coll'instituzione de'messi ed eribannatori provvide ad accertare l'eseguimento de' proprii comandi. Poscia quel ch'era necessità dei tempi raffermò con leggi. Consolidò ed estese i beneficii e retrobeneficii militari, moltiplicolli, trasportolli in Italia, puni colla perdita del beneficio il vassallo, che mancasse d'aiuto at suo signore nelle guerre private (4), designò i casi fuor de'quali non-fosse le-

<sup>(1)</sup> Capit. A. 813 (ap. Bouquet, t. V. p. 688).

eito abbandonarlo (1); alla perfine nego ricetto e scampo al vassallo misleale (2).

Sotto Carloniagno pertanto i beneficii presoro ad acquistar consistenza; sotto Carloniagno le cariche e gli onori, quisacede beneficii, passarono, agli credi; e e una carta d'Immunità avea investito il vasso della giorisdizione sopra i suoi dipendenti, un privilegio, di exenzione sopravvenne a conferire a costui eziandio il poter cointale; sicche alla giurisdizione antica sui proprit, aggiunse egli quella sugli uomini ilheri dello terre vicine; Cost dapprima s'infeudarono le terre, poi gli ufficii prima si smembrò il patrimonio, dipoi la potenza regale; essi, terreno e giurisdizione, onori e beneficii furono riuniti insieme, e suonarono una cosa solia.

Ma se la feudalità stante, la gerarchica disposizione de' suoi plementi servi a 'Carlomagno di valido istrumento per teñere in sesto le multiformi parti del suo Stato, non fu già rimedlo di molta durata. Nata dalla disunione, alla morte di lui comincio a dar frutti conformi al terreno. Quelle provincie; che per vicendevole sospetto s' erano fregate l' una l'altra, ai separarono bembosto in è la separazione fu una sola, nè tale che, fattati una volta, ciascuna parte si rimarginasse nella quiete. Vide l'Italia, vide la Francia, vide la Germania per ben 70 anni ad ogni

<sup>(1)</sup> Quod nullus seniorem suum dimittat, postquam ab co acceperit salente solidam unum; excepto si cum sult occidere, aut cum baculo codere, ed usorem aut filiam maculare, seu hareditatem ei tollere. Cap. A. 813. c. 16 (Baluz. t. I. p. 510). (2) Capit. A. 800 (Baluz. t. I. 443). — Pipin. leg. langol. c. 47.

successione di re nuove liti, nuovi aggiustamenti, nuove divisioni porre ogni cosa a subbinglio, e, non di rado avellersi una provincia da questo principe per concedersi a quello, ed alpi e grossi fiumi disciunger talora le membra di un regno solo. Fra tanta incertezza l'amor di suddito si sperdava, le fonti della suprema potestà si seccavano, ne veruna utile, riforma si poteva non che introdurre, sperare.

Arrogevano irritamento al male gli atti volontarii di sottomessione, che sottraevano allo Stato la schiatta degli uomini liberi per concederla a poco a poco ai luoghi immuni. L'obbligo medesimo dell'eribanno era non ultima cagione del grave scandalo. Le lunghe e lontane imprese distruggevano al popolo vite ed averi. Dopo cercati mille pretesti per cansarne o differirne l'adempimento, dopo tentate le finte vendite e donazioni di beni, dopo essersi giunto ad ammazzare genitori e affini per non ne venir denunziati, un ultimo scampo si rinvenne nella servitù e nella dipendenza volontaria. Preferivasi servire alle chiese, attesa la religione de tempi, e perchè di reggimento più certo e. mansueto (1). Invano Carlomagno provvide, che niuno senza il suo volere si consecrasse a Dio; invano Lotario, frustrando le simulate vendite e concessioni, ordinò a'conti di costringere all'esercito cotesti ritrosi, e dichiaro libera la prole nata da donna libera e da uomo volontariamente schiavo : invano s'avventurò talora a richiamare in libertà chi spontaneo l'avesse altrui conceduta (2). La necessità da una

<sup>(1)</sup> Vesme, De'tributi, ms, cit. c., III. art. 2.

<sup>(2)</sup> Car. M. leg langob c. 122 - Lothar leg langob c. 22.

<sup>23. 8. 11. -</sup> Vesme , loc. cit.

parte, la potenza de'luoghi immuni dall'altra, parlavano troppo alto, perché la voce del principe potesse farsi sentire. Carlomagno istesso, lasciando cadere tutto il peso dell'obbligazione militare sugli eredi; non mai sui legatarii (4), avea moltiplicato il numero di coloro, che alla mendicità preferivano dipendenza e servaggio.

Crebbe pertanto il vassallatico, crebbe l'autorità de'vescovi e signori, crebbero i privilegii: e per debolezza di principe od audacia di privato, prima si usur-pò, poi l'usurpato s'onestò del pussesso, ed alla fine il possesso si converse in diritto. Fra le trepidazioni e i tumulti d'ogni nuova successione, il diritto di nominare il re cadde ne'grandi vassalli, ne fu lento a entrar fra loro il maladetto principio sterminatore d'Italia—che per istar bene e'conviene ormeggiarsi tra due contendenti—. Morto Ludovico in, chi volle Carlo il A.875 Calvo re di Francia, chi Ludovico il Germanico. Carlo, principe dappoco, non trionfò in Italia se non a forza di privilegi a'grandi, appunto in quel modo che avea durato e tattavia durava oltremonti. Quindi i prelati ottennero potere e dignità di regal messo ne'loro epi-

scopii (2), e l'eredità de beneficii e onori venne come autorizzata in due leggi. La prima riguardava i vassalli, che intendessero ritirarsi dal secolo o andare a

viver quieti nelle proprie terre, e dava loro facoltà di rinuzziare il benefizio a'figliuoli, od a cui volessero de consanguinei: nell'altro si disponeva, che venendo a scadere per morte il beneficio o l'onore del padre, (1) Docum. A. 812 (sp. Murat. Antig. M. avi., diss. LXX

<sup>(2)</sup> Concil. Ticin. c. 16 (R. I. S. I. II. p. II).

il figliuolo quand'anche in tenera età lo reggesse col parere del vescovo e de'ministeriali, finche al re non ne fosse pervenuta notizia (1). Una conferma adunque era ancor d'uopo, affinche il beneficie passasse immediatamente dal padre nel figliuolo: voleva il principe farsene ancora un merito presso il nuovo vassallo: ma già l'uso, volere o no, gliela carpiva di mano.

Sessnlaquattro anni (A. 814-888) andò tentennando il trono italico de Carolingi dalla morte di Car-lomagno alla deposizione e morte di Carlo il Grosso. Nell'888 cadde alfine sotto il proprio peso. Allora due duchi, un del Friuli, l'altro di Spoleto insorsero a contrastarsi le rovine di quell'impero, cui il vassallaggio nelle mani esperte de'maestri di palazzo avae fondato in Francia, e in quelle discordi e imbelli de'Carolingi avea distrutto in Italia.

(1) Capit. Car. Calvi , A. 877. §. 9. 10 (Baluz. t. 11. 263).





### CAPITOLO SECONDO

#### La feudalità in Italia fino al Barbarossa A. 888-1154.

- Cagioni, per le quali nel x secolo la popolazione dei liberi indipendenti sparisce, sorge la feudalità, e la milizia resta a cavallo. Vicende della voce Miles.
- Uso della parola feudo. Aspetto generale della feudalità.
   I beneficii fatti ereditarii. Qual danno ne provenga al feudalismo.
- III. Leggi, usi e obbligazioni feudali. Distinzioni de'fendi.
- IV. Le avvocazie.
   V. La feudalità in azione. Le guerre private. La tregua di Dio. Le torri fendali.
- VI. La corte del signore feudale. La scara. La masnada.
  Vicende di queste voci e instituzioni.
- VII. Milizia feudale. Una battaglia. Le fortezze. Gli assedii.

# CAPITOLO SECONDO

La feudalità in Italia fino al Barbarossa.

A. 888-1154.

1.

Settantatre anni durarono gli intestini contrasti a 888 de'signori italiani, dalla rovina de'Carolingi allo stabilimento della casa di Sassonia: ne giammai prima o dipoi l'Italia moderna fu più indipendente, od infelice. Un Arnolfo, un Guido, un Lamberto, un Ugo, due Berengarii, un Ludovico, un Lotario, vennero mano maño a disputarsi quel trono, che le incursioni de'Saraceni ed Ungheri insanguinavano tuttodi. Pesti, fami, guerre civili, scorrerie di Barbari, oppressioni di tiranno, angarie di principe, rendevano a úom privato la libertà personale, se non impossibile, pericolosa. Già proclamavasi vicino il finimondo; già i popoli guardavansi in volto smarriti, quasichè il suolo fosse per fallire a' loro piè. Fra tanta desolazione, mancando la tutela delle leggi, la sicurezza personale dovea da ciascuno procaeciarsi per mezzo di contratti particolari; e viver libero e ricco non si potendo, immolavasi la ricchezza per assicurare la libertà, immolavasi la libertà per assicurare la vita. Chi si raccomandava, chi si offeriva, chi si dava in vassatico coll'obbligo di seguire il signore alla guerra, chi si vendeva in servitù, chi concedeva a uom più forte parte di sua libertà e sostanza. Altri dopo di avere per eccesso di divozione donato alla Chiesa

terre, case, suppelletili, donavano al postutto la famiglia e se stessi. Altri con più ragionevole consiglio offeriva l'allode a potente, signore, per riaverlo a titolo di beneficio sotto il gravame delle obbligazioni feudali. Infelici cambii, che cacciavano indietro di molti lustri i progressi dell'umana cività i

Così quella popolazione de piccoli possidenti già soliti a seguire a piè le bandiere del conte, e quella de meglio agiati, che senza essere vassalli possedeano pur tanto da militare a cavallo, in un secolo e mezza di confusioni e dolori sparì. Questi entrarono nel novero de vassalli e retro-vassalli e quelli s'ascosero nella miserabile schlera degli ascrittizii e dipendenti, sia negli averi e nella persona, sia ne' soli averi. Due risultati di grave momento pella storia d'Italia conseguitarono da ciò:

4º Insieme colla popolazione de' liberi indipendenti, l'autorità comitale a poco a poco scompare. Nelle città il vescovo, che ne è la prima persona, e da qualche tempo vi tiene ufficio di regal messo, e vi possiede immense immunità, e dispone nelle elezioni de'contendenti all'impero, succede al conte, e aggiunge al pastorale spada e bilancia. Il contado viene diviso in feudi ed esenzioni laiche ed ecclesiastiche.

2º Nel medesimo tempo la milizia si fa tutta feudale; gli eserciti s' impiccoliscono; della fanteria, già già diventata vil turba di dipendenti e ministeriali, non si tien conto; le forze degli Stati si computano dalla cavalleria, e la cavalleria ne risolve le sorti. Formano poi la cavalleria i vassalli obbligati fin dai tempi di Carlomagno a cosiffatta milizia (1); siechè oramai tra uomo a cavallo e fante v'è tal differenza qual tra padrone e servo. Di questa differenza è segno un vocablo, le. cui vicende siccome compendiano la storia della milizia del medio evo, così meritano di venir qui brevemente raccontate.

Milite era presso a' Romani l'uom libero, che guerreggiava in servigio della patria a piè o a cavallo. Comune essendo questo ufficio a tutti i cittadini, e il nerbo de' loro eserciti nella fanteria, la voce di milite s'oppose talora a quella d'equite per denotare il soldato a piè (2). Siccome poi il più sovente al poter militare s'aggiungeva il civile, la significazione del vocabolo venne estesa ad indicare l'esercizio di qualsiasi carica, eziandio civile; e quande, spenta la repubblica, la potestà suprema fu rappresentata sotto il titolo militare d'impératore, e i nomi delle cariche del sacro palazzo pigliaronsi dalla milizia, milite fu appellato genericamente chi le esercitava, e milizia siffatti esercizii (3). Nel tempo stesso a quest'ultimo significato s'univa pur quello di fedeltà e dipendenza personale, propria di cotal service cortegiano. Con questo duplice senso la voce passó nel linguaggio latino-barbarico, e si trova adoperata nelle storie del sesto secolo di Gregorio Turonense, e in una lettera di Sigismondo re di Borgogna all'imperatore Anastasio (4).

<sup>(</sup>i) Vedi sopra, p. 13.

<sup>(2)</sup> Tripartito milites equitesque in expeditionem misit. Cass.

B. G. V. 10. Milite atque equite... Liv. 22. 37.
(3) Forcellini, Lexic, voc. Miles, Militia.

<sup>(1)</sup> Ducange, voc. Miles.

· lu questo mezzo i beneficii militari andavano a gran passi radicandosi in Francia, e distendendosi per tutta Europa, Sorse l'uopo di un vocabolo atto ad esprimere la gemina idea di servigio militare e di personale divozione propria dell'omaggio feudale, S'offerse allora la parola milite, in sè abbracciante e l'una e l'altra significazione : e tosto milite fu denominato ogni uomo stretto verso un altro da obbligazione feudale (4). Era appunto da pochi lustri scomparsa la stirpe de Carolingi. Quasi a ugual tempo succedevano le mutazioni accennate nella, composizione degli eserciti, e la cavalleria non d'altri che di vassalli rimaneva composta. Milite chiamossi adunque altresi il guerriero a cavallo ; perchè in quell'istante guerriero a cavallo e vassallo erano una sola cosa ; poscia, non badando più che tanto all'origine della parola, la si adoperò sia per enunziare di colpo quelle due diverse significazioni, sia per denotare or l'una or l'altra separatamente.

Sulle rovine della feudalità si elevarono i Comuni: spenta la milizia feudale, altri elementi entrarono nella formazione degli eserciti, ciò non pertanto i feudatarii del contado sottomessi e obbligati a pigliare cittadinanza, continuarono ad essere il nerbo della cavalleria. Allora il nome di milite contrapposto alla voce di pedite di già spogliata dell'antica macchia di servità, pitenne due significati, come due ne ottenne quest ultima. Milità elento e l'uomo a cavallo, e il nobile, il grande: pediti furono chiamati si i cittadini

<sup>(1)</sup> Rajmundus Aquitanorum princeps, pro minis mille se in militem dedit, fidemque ei juramento servaturum, affirmavit. Liutprafid Hist. V. 14.

guerreggianti a piè, si popolani, fra cui cotal fanteria veniva descritta (1). Alla fine il sorgere della lingua volgare e delle compagnie di ventura lasciando, a milite l'originaria impronta romana, confuse tutte quelle diverse significazioni e cancellò dagli usi dell'idiona parlato.

Ma non si restrinsero a questi soli i sensi attribuiti al vocabolo di milite. Un'altra instituzione, strettamente collegata al feudalismo, gli corrispose; ed esso ne segnò le vicende.

Dalle selve germaniche aveano i Barbari recata all'Europa meridionale il costume di fregiare in solenne assemblea delle armi i maschi uscenti dalla pubertà, e ascriverli in gran festa tra gli Arimanni. Quando la milizia a cavallo fu tutta feudale, il giovinetto nel ricevere il cingolo, veniva ammesso senz altro ad esercitarla, e., giurato che avesse l'omaggio, entrava tosto nella possessione di que' feudi paterni, che fino allora erano stati retti a suo nome.

Per due vie adunque acquistava egli allora il·titolo di milite, sia come guerriero a cavallo, sia come vassallo. Milite fu per conseguente appellato ogni cavaliero ornato del cinsolo militare.

A quella cerimonia il tempo aggiunse importanza

<sup>(1)</sup> Nonuellos milites et pedites... (Richard, de S. Garman. AA. 1329). — Cum magno exercito militum et peditom. (Calfir, Am. Gea. AA. 1140). — In questi esempi il significato è purmente militare; ma è politico nel seguente passo del giuramento, fatto nel 1190 dai Trivigiani si conti da Camino... Et ia nue si nostri successores jurare debent da Camino. del milites et duccatum pedites, quo degeritis, jurare debent ila observar.... (Verci, St. dejti Ezelini, Doc. n° 54); e vedi più sotto al cap. IV, § 11.

e riti: la Chiesa li consacrò; l'opinione, pubblica vi applicò certe norme, e sorse la cavalleria. Daporincipio il venirvi ammesso non partoriva nobiltà, ma si l'indicava; avvegnachè niuno venisse decorato del cingolo, niuno venisse ascritto alla milizia a cavallo. se non se di stirpe feudale (1). Poscia, volendosi fregiare del cingolo uomini di più bassa origine. senza levar il pregio alla instituzione, si stabill che ad una col cingolo si conseguiva eziandio la nobiltà. Però il titolo di milite più non riuni le tre idee di soldato a cavallo, di vassallo, e di cavaliere; l'ultima sola colla prima gli furono attribuite: ma la cavalleria restò ancora un'istituzione militare. Finalmente altresi queste due idee vennero separate: ebbersi i militi di toga, i militi di lettere, i militi degli ordini cavallereschi: e della primitiva istituzione altro non rimasero che l'onore e le cerimonie (2).

П.

Verso il mille una nuova parola fu assunta a significare più rigorosamente l'essenza del vassallaggio. Quella antica di beneficio, come troppo generica e

<sup>(1)</sup> Quamquam pater suus miles non fuerit, et nostris constitutionibus caveatur, quod milites fieri nequeant qui de genere militum non nascuntur, juse taneus de culminis mostri licentia decorari volent cingulo militari, mandamus. Petr. de Vineis, Epp. L. VI. c. 17.

<sup>(2)</sup> Ducange, Gloss. voc. Miles literatus etc. Alle diverse significazioni di Miles vorrispondopo altrettante di Militia. Queste sono le principali notate nel Glossario — Militia - Ordo vel dignitas militaris — Feudum militis seu feudum lorica — Equisa militam — Equitatus — Census vel prastatio pro servicio militari.

disinteressata, mal poteva esprimere questa specie di contratto, per cui il servigio militare, la personale fideltà e alcune prestazioni vinivano compensate coli godimento di terre od entrate diverse (1). La lingua teotissa forni il vocabolo denotante soldo o possesione di soldo, che dopo alquante titubazioni s'arrestò nella voce fendo (2). Così l'idea di naturale obbedienzà al sovrano venne come sbendita: tanto si obbediva, quanto ne voleva la ricompensa pattuita: rinunciandosi al soldo, cessava l'obbligo.

Questo passaggio adunque s'era operato nella milizia dalla invasione barbariea al sistema feudale; che prima s'obbediva e serviva per dovere e senza restrizioni; or s'obbediva per utile e patti. Ne mai la nazione erasi mostrata più divisa, ne mai l'indipendenza personale tanto depressa a un-tenpo ed elevata tanto. Il re non aveva altri sudditi, altre entrate dirette, che quelle proprie del suo dominio; cento specie di contratti diversi per una scala tortuosa di dipendenze. legavano al trono mille vassalli e retrovassalli; una rete intralciatissima di dritti ed ebblighi vicendevoli ŝi distendeva su tutto lo Stoto. eravvolvicendevoli ŝi distendeva su tutto lo Stoto. eravvol-



<sup>(1)</sup> Feudum est jus in pradio alieno, in perpetuum utendi, et fruendi quod pro beneficip dominus dol ca lege, ut qui accipit sibi fident et militio munus aliudve servitium exhibeat. Cujac. ad lib. feud.

<sup>(2)</sup> balla voce fe o feh ( sollo, ricompensa ), oppure dal composto fe-od (possersione di soldo), si dediussero feu, fedium, fedum, finan, foodum, fevis, ferium, fevodus, ferum, fuum, feus, feuum, ficium, feudum. Si chiamò poi feudo anche lo stipendio che i Comuni assegnavano ai podesti, capitani del popolo ed altri loro ministri.. Certum feudum wu soldum per diem.... autineture.. Savioli Ann. Bologn. doc. 687. 617.

geva ne'seei nodi ogni città, ogni lerra, ogni castello. Chè prima s'era infeudato sil terreno, poi l'ufficio di rappresentare l'autorità suprema; alla per fine gli stessi dritti regali di batter moneta, erger fortezze, metter dazit, profferi sentenze, far eseguir condanne, furono tràmutati in benefazii. Padroni delle regalie (tal nome acquistaronsi questi diritti), l'vassalli le moltiplicarono sopra i miseri sudditi, poi le spartirono, e ad una ad una le subinfeudarono-Questia avea dritto su passocii, quegli sui forni o sul fiutmo o sulla caccia o sulle api, e, il diremo noi? su quanto l'uomo ha di più caro e delicato, il primo gioir di due cuori di

Questi dritti, questi obblighi si ravvolgevano poi, si confondevano, sminuzzandosi, accumulandosi con sempre nuove formble ed eccezioni e rigiramenti. Caio doveva omaggio ligio a Tito, omaggio semplice a Paolo, e fedeltà a Pietro d'un terzo feudo. Quest'altro dovea omaggio al tale per certo feudo, e da lui lo riceveva per certo altro. Rare volte la scala del vassallaggio saliva direttamente dal valvassino al principe: il più sovente si dilatava in rami laterali ed obliqui. Fiera necessità di continui pericoli e guerre private stimolava i principali signori a circondarsi di gente devota : quindi il valore e la fede provata avean loro attrattive, per cui venivano ricercati e incatenati nel sistema feudale. Perlocchè sovente sul primo omaggio addoppiavasene un secondo; poi altri ed altri, salvi i precedenti; e proponevansi clausule, salva l'obbedienza ai tali e tali, per tanti giorni solo, nei tali casi, dentro i tali confini, con tanti uomini, a tanto spendio. Estrema pena a delitto era perdere il feudo; giudici i pari (chiamavansi così i dipendenti immediati del medesimo sovrano): il re moderatore del giudizio, non giudice assoluto: mezzo a far eseguir la legge o la sentenza nessuno, tranne la guerra bandita. Bestial rimedio in accrescimento di male! Aggiungi; che chi resisteva al primo assalto resisteva per sempre: chè ad ogni 60 di od ancor meno conveniva creare un nuovo esercito, e solamente ciò far si potea dentro. alcuni mesi dell'anno. Però, veduto vano il primo assalto, tornavansene a casa i primi venuti, e così di mano in mano gli altri che trovavano nella costanza del difensore un esempio degno d'imitazione. Finalmente la spedizione per pubblico bando veniva sciolta, e insino all'anno seguente alla guerra onorata del soldato sottentrava la scorreria del masnadiero.

Verso il mille l'eredità ne'beneficii, quinci usurpata da 'assalli, quindi combattuta da 'aignori, era passata in uso pressoche universale. Corrado il Salico, allorchè vide chiudersi in faccia le porte di Milano, e i grandi vassalli estollersi in Italia sulla distruzione dei minori a grave pericolo dell' imperio, mutò l'uso in legge (1).—Niun vassallo venisse spogliato del bene-A. 1037 ficio senzia bastevole colpa discussa e comprovata nel tribunale composto de'suo pari (2): al Te o al regio messo, secondochè il vassallo fosse maggiore o minore, s'avocasse l'appello. Dapprima ne' discendenti, poi nei laterali maschi passasse la successione al feudo:

<sup>(1)</sup> Eisque legem, quam et prioribus habebant temporibus, scripto roboravit. Hermann. Contract. A. 1037.

<sup>(2)</sup> Da questo diritto la frase cavalier di paraggio, uom di paraggio, per cavalier di gran nobiltà, uom d'alto affarc.

l'armi e il cavallo del defunto si consegnassero al suo sovrano (1).

Da questo momento la natura del fende fu mutata, e la instituzione erollava appunte allorche pareva giunta al colmo della sua robustezza. In fatti il feudalismo cominciò da quel tempo a perdere l'essenza sua militare per assumere il carattere di stabile proprietà: passo passo furonvi ricevute altresi le femmine; i dritti e gli obblighi, non altrimenti che se fossero poderi, si divisero e suddivisere : lo scopo militare, che aveva dato vita alla instituzione, si smarri; e infine, cambiato il servire in guerra in un tributo detto ostendizie, della feudalità altro più non rimasero che beni, dritti signorili e titoli. Frattante un potere unico, raccogliendo a sè continuamente tutti gli elementi di vita che si staccavano dal feudalismo, s'era innalzato e giganteggiava. Allorchè la feudalità gli apparve nuda di tutte le sue difese, ci le ritolse i diritti, ci le atterrà le torri; ed, abolito il nome di feudo, non lasciò a' vassalli che titoli e beni, reliquie fragill di perduta potenza.

Tali furono le vicende generali della feudalità nei due estremi d'Italia, ove l'instituzione ebbe corse di vita regolere, non interrotto! Nella contrade tra il Pe e il Garigliano la fatal pianta non pervenne a maturità: i Comuni e le tirannidi troncaronia violentemente nel suo fiorire.

<sup>(1)</sup> Canciani, legg. barbar. I. V. p. 43.

MI.

Oltre la costituzione di Corrado il Salico, peche leggi, molti usi composero il codice feudale, che i giureconsulti milanesi compilarono sotto il Barbaressa, raffazzonando le consuetudini delle varie province d'Italia, ed acconciandole agli editti degli imperatori: ne una sola volta accadde che il diritto romano venisse recato in mezzo per ispiegare un'instituzione germanica. Allorchè gl'imperatori poneano piede in Italia, convocavano tutti i vassalli ne'campi di Roncaglia presso Piacenza, acciocchè facessero la veglia al real padiglione, assistessero al placito generale, dove tutte le gran liti si definivano ad ultimo appello, e accompagnassero il principe nella spedizione intimata. In que'campi Federico I Barbarossa fe' rivedere le sue ragioni contro i Comuni lombardi: in quei campi raccolse gli immani eserciti per espugnarli: e quelli furono gli ultimi grandi sforzi, che la mano robusta di lui seppe ancora spremere dalla feudalità dell'Italia centrale.

Accenneremo breveniente la costituzione politica e militarè del'eudi, quale essa mostravasi nell'istante in cui i Comuni italiani stavano per isperimentare vergini forare a mortal battaglia contro l'impero e il vassallaggio. Pochi punti noteremo dell'inestricabile argomento, necessarii 'all' intelligenza delle cose che seguiranno: intralascieremo il resto, come pompa d'inutil dottrian. Distinguevansi i vassalli in maggiori e minori. Ogni vassallo maggiore, cioè immediato del re, aveva autorità di stabilir feudi. Investitura data da minor vassallo non yalea, eccettochè il suo dipendente

o giuniore(1) lo avesse accompagnato-nella spedizione dell' imperatore a Roma. Investivasi, consegnando un' asta, una verga; un gonfalone. La successione andava a'maschi discendenti e collaterali al settimo grado per diritto, e alle femmine per speciale avvertenza e privilegio (2). Il feudo risaliva al signore, sia che l'erede trascurasse un anno e un di a chiederne l'investitura ; sia che il vassallo indugiasse a raggiungere il suo maggiore in qualche pubblica spedizione, o mandar altri in sua vece, o cedergli almeno mezza la rendita del beneficio; sia înfine che gli muovesse guerra, l'uccidesse, il ferisse, o si giacesse colla moglie di lui. Duello oppure giuramento di tre pari o di 12 consanguinei bastava a chiarir l'accusa. Gli altri falli castigava armiscara oppur multa (3). Cambio, livello, vendita o impegnamento del feudo eran vietati per legge; fatta terribile e vana dagli abusi. Contee, marche, ducati non si poteano subinfeudare; gli altri feudi si, salvo il servizio. Coll'assenso del signore potevasi trasmettere il beneficio in altre mani; ma a uguali condizioni o più strette. Poteva padre decrepito rinunziare il feudo a favor de'figliuoli. Perdevane il signore la supremazia, commettendo capital felloma verso il vassallo. Questi poi gli dovea servigio d'offesa e difesa, quando il vedesse impegnato



<sup>(1)</sup> Per opposizione a Giuniore chiamavasi Seniore il suo sorrano. Di qui le voci di Signore, Seignura, sezior, comuni sgli Europei meridionali. La storia della lingua è tanto-collegata con quella delle istituzioni, che non possismo studiar le une senza solfermarci talora a riuguardar Paltra.

<sup>(2)</sup> Lib. feudor. II. 1. 2. I. 1 (ediz. di Gottinga, 1797).

<sup>(3)</sup> Legg. Henrici in et Frider, 1. Feudor II, 52, 55,

in giusta guerra: se la guerra era ingiusta, era solo obbligato ad aiutario e difendersi. Fedeltà-mova noa cancellava l'entica; bensi cancellavasi rinunziando al primo beneficio (4).

Giuravesi al signore la fedeltà, poi gli si faceva omaggio, dichiarando i servigi da prestarsegli, e se ne impetrava l'investitura. L'omaggio era piano, ordinario er igio. Il primo non richiedeva prestazione veruna di servità, oltro fedeltà e riverenza: l'altro assoggettava il vassallo al servigio militare e alla federia e giustizia verso il signore, cioè consigliarle rettamente no plactii, obbedire alla sui giurisdizione. L'omaggio ligio arrogeva l'obbligo di servire in persona e durante tutta la guerra contro ogni anima al mondo, che potesse viere e morire (2).

Del resta attribuivansi a'feidi infinite appelhaioni, secondo le qualità di chi li dava o teneva, e le obbligazioni imposte. Eranvi i l'aicali e gli eccleinassici, eranvi gli episcopali, i prepistati ; i, sacerdotali: eshimavansi primi, immiediati, cepitati quelti che dal re muoveano humediatamente. Eranvi i fendi burgensi e gli ignicolti; eranvi i nobili; i runchi, gli convabiti, cet tranne la fede nimi altro-servigio importavano. Nell'alta Italia verso Aquileia i fendi distinguevani in retti e legali, che, siccome inferivano l'obbligo della militàn, non si concedevano a donna mè a plebee; in fendi d'abitanza, che importavano l'ineavico d'abitare la terra, dove si fosse conseguito il beneficio; e in fendi ministerioli, che venivano distribulti

<sup>(1)</sup> Feudor, II. 28.

<sup>(2)</sup> Brussel, L'sage des fiefs, L. II. ch, 9.

J'al. L. 4

per sostentamento a'ministri della casa, panattieri, sarti, muratori (1).

Chiamavasi milizia o feudo di lorica, di guerra o di piene armi quel d'uomo obbligato a servire a cavallo armato di tutto punto; arcoragio il fendo d'arciero; sergentaria quel di sergente : castrense quel che imponeva la difesa di un castello. Di questa specie erano i feudi giurabili e rendibili, Giurava il vassallo, rendere la fortezza al sue signore, vi venisse con molta gente o poca, irato o giocondo (2). Le occasioni di renderla erano - casi di guerra, uopo d'introdur guardie a prigioni, bene comune del paese, necessità pel signore di rifuggirvi e afforzarvisi. - Rendevasi ancora ad ogni rinnovamento d'investitura. In questo caso il vassallo, chieste prima sufficienti malleverie, introduceva il signore nel castello, e colla moglie e colla prole si ritirava tra il primo e il secondo recinto. Il signore entrava da padrone, sventolava dalle mura le sue bandiere e rendeva giustizia : quindi, ricevuto l'omaggio del vassallo, ne usciva di nuovo. Negando questi di farne la consegna, perdeva il possesso del castello: negando il signore di dar le malleverie. perdeva il diritto di reddizione (5).

Mille altri nomi di feudi, oltre questi, aveva inventato l'imperizia e confusione de templ; oggetto un di di calde dispute e sottili lluvestigazioni: ora ad altra cosa non servono se non se a significare, che il fatto

<sup>(1)</sup> Tractat. de feudis (ap. Murat. Antiq. M. avi., dissert. XI).

<sup>(2)</sup> Ad magnam vim et parvam; atque irato et pacato.

<sup>(3)</sup> Ducange, diss. XXX ad Joinville. — Murat Antiq. M. avi, diss. XXXVI. p. 227.

era stato converso in legga, eppero questa cambiava per luoghi e tempi.

Le condizioni poi del servigio non altramente dei nomi, varie e confuse. In difetto di patti particolari, si intendeva che il signore fornisse al vassallo le spese della spedizione (1). Talora univasi al beneficio l'obbligo di quardare, incastellare, lavorare e chiudere una terra, un castello, una torre: ma in caso di guerra il signore ne disponesse a sua voglia, e il vassallo lo sovvenisse à ricuperarla, se perduta (2). Talora le spese eran tutte del vassallo, talora solo in certi siti e casi. Qui il signore gli emendava anche i guasti nelle armature e ne'cavalli; colà ogni danno era tutto a suo carico (3). Cresceano le obbligazioni secondo l'ampiezza del fendo, le voglie e la potenza del sovrano, e le facoltà del vassallo: altri non serviva fuori del suo territorio, altri non più di tre giorni od anche un sele. Quegli non si muovea che per difendere il signore assaltato in grossa guerra; questi doveva accompagnarlo in ogni contesa, in ogni giorho e luogo.

Serviran d'esempio i patti imposti da papa Innocenzo ni a Salinguerra da Ferrara sul principiare del xim secolo. — Pagasse anhue censo di 40 marche d'argento; servisse a proprió spendio con cento milità in Romagna e Lombardia; nella Toscana, nella Merca e in quel di Spoleto con 30 soli; oltre Roma, fin nella Sicilia, con 20 appena. Durasse il servigio 30 giorni

<sup>(1)</sup> Feudor, 11, 107.

<sup>(2)</sup> Docum. ap. Murat. (Antig. M. ovi., diss. XXVI. p. 497. 513). — Chron. Parfens. p. 675 (R. I. S. t. H. p. II).

<sup>(3)</sup> Tiraboschi, Mem, di Modena, doc. 351.

ogni anno, non tenuta ragione dell'andata e itel ritorno. Ricevesse e trattasse orrevolmente i nunzli e legati, ma a spese del papa (†).

## lV

Fra tanti nomi e distinzioni, degine di special non ferono le avocazie. Già fin dall'anno 835 Lotario i imperatore avvia conecduto alle chiese due avvocati; che le rappresentassero ne' tribunali, ne' duelli e nel militaré servigio (3). Sa ognuno come soto la dominazione della casa di Sassonia (an. 961-1004), salve pochissime eccezioni, ogni città dell'alta Italia andasse soggetta al proprio vescovo. Or questi sceglieva l'avvocato tra' nobili del contado; e quel servigio, come ogni altro, infeudavasi. Gran desiderio se ne aveva, sia per ecquistar merito appo l'adio e immunità dalle pubbliche gravezze, sia per l'utile delle cibarie, delle multe o banni che' sen ritraevano nel presiedere ai placiti, sia finalmente per la possessione delle terre e castella costituite in feudo.

Questi vantaggi erano proprii della earica. Altri quanto più importanti, meno onesti, si raccoglievano a mano a mano. Chè ad ogni nuovo pericho della Chiesa; ad ogni un po' torbida calata d'imperatore, ad ogni assalto improvviso di potente vicino, vedevi montare in proporzione le pretensioni dell'avvocato, e- nuove terre è castella e privilegi domandare e asseguire. Non per altre vie, che per queste, le avvocazio da personali e temporanee diventarono perpetue ederreditarie. Ereditarie che furono, l'avvocato le subinfeudò, crean-

<sup>(1)</sup> Savioli, Ann. Bologn., doc. 431. 444.

<sup>(2)</sup> Loth. leg. int. langob. c. 10, 18.

de tanti sotto-avvocati, a se particolarmente ligi e divoti, quant'eram i e grosse poissesioni, che di suo capo smembrava dal dominio della Chiesa. Ne era raro il caso che usurpasse le terre avute in governo o si rendesse avvocato di più chiese, e colle forze di ciascuna le spogliasse tutte (1). No al, male appariva luce di rimedio; essendo appunto guidatore e gonfaloniere e amministratore delle forze della Chiesa quel vassallo stesso, che le muoveva guerra tanto più micidiale quanto più nelle viscere.

Con tali arti si innalzò la potenza di quegli Ezelini e Pelayicini, che sovvertirono in Lombardia la libertà. In Vercelli, in Novara, in Vicenza l'inficio dell'avvocato fatto ereditario die nomi a cassii, che durano tuttavia.

Y.

Ora per farsi un'idea di questa (eudalità in azione, conviene immaginarsi tutti que'suo i elementi, re, vescovi, conti, vassi, vassalli, valvassori, capitani, visconti, abbati, ha desse, militi, castellani, avvocati, confusi insieme egettati alla mescolta sulle provincie d'Italia, urtarsi, respingersi, allearsi, ricercarsi, combattersi; e sotto mille forme ricomparir sempre la stessa obbedienza congiunta a sovrana comando; la stessa fedeltà giurata insieme col dritto di rubellione e di guerra al maggiore; il giudizio de pari senza autarità coercitiva; la riverenza all'impero senza properzionato obbedire. Già nella città sobbolle quel popolo, poce fa ignoto e privo di diritti, che la deverdisog-

<sup>(1)</sup> Ducange, Gloss. Voc. Advocatus. - Murat., Astiq. M. avi, diss. LXIII. p. 292.

gettare dal vescovo e stabilirla in Comune. E i rudimenti della muova civiltà del mondo, senzachè hien
lo preveda, vi si preparano. Già la potestà vescovite
pervenuta a signoria temporale è soggetto di lite tra
il papa e l'impero. Due vescovi messi l'un da questo
l'altro da quello vi si contrastano coll'armi e coll'opinione una unica sede. Clascuno ingrossa il suo partito, col mezzo delle concessioni; ciascuno combatte
con forze, che dovrebbero star unite in 'una mario
sola: onde per doppia ferita si debilita l'autorità
episcopale; e mentre sulle rovine de' due partiti ripiglian cuore i'v sassali già unilitati e sottomessi, il
popolo, spettatore intento della lite, viene ad accorgersi a poco a poco della propria maggioranza e si
fa strada alla indipendenza.

Più guerresco subbuglio agitavasi frattanto nel contado. Il diritto di vendetta, tollerato da' Longobardi, proibito da' Carolingi, era incentivo a troppo fatali conseguenze, allora che la voce d'un imperatore suonava solo di quando in quando per qualche settimana ne' campi di Roncaglia. Siccome poi ciascun signore possedeva armi e castella, quel dritto, in origine private, si convertiva in pubblica guerra. D'altra parte il desiderio di crescere; comune a tutti gli uomini e che nelle civili società ha tante vie per isfogarsi, allora, tra quella popolazione di principi. una sola strada aveva, ed era la conquista o l'usurpo. Ad aprir questa strada occorrean armi e guerra, a tenerla chlusa occorrean guerra ed armi : nè in mezzo a tanti piccoli Stati le occasioni di lite eran rare o lontane. Anzi, nel dubbio d'essere assaliti, si assaliva, e la guerra manteneva la guerra; chè toglievansi i

sudditi all'agricoltura per armarli a guerra, poi si guerreggiava per mantenerli armati.

Però la quiete essendo come cosa impossibile, alla guerra si pose ordine e forma. Non avean dritto di muoverla altri che i signori. Chiarivasi in fatti, venendo senz'altro alle prese; chiarivasi a parole, mandando la sfida per uomini di sangue ragguardevoli. Rotta la guerra tra due capi, tutti i parenti al settimo grado dall'una e dall'altra banda, termine 40 di, vi dovean pigliar parte : eccettuavansi donne, chierici, e assenti per loutano viaggio, comando di principe o fin religioso. Tutti i vassalli, tutti i dipendenti dell'un capo, eran dall'altro riguardati per nemici, finchè séguitassero a servirlo : tornati che fossero a casa; teneansi per neutrali. Pace, duello, od assicuramento poteano impor termine alla contesa: però se alcun de' parenti non voleva acconsentire al trattato, continuava la guerra a proprio conto. Talora il men forte o ardito abbandonava sue ragioni all'arbitrio del proprio sovrano, e questi costringeva l'avversario ad assicurarlo in quel tanto di tempo che soprastava a pronunziare la sentenza o lodo. Talora le parti s'accordavano a definir la lite col duello, o il re di suo volere vi imponeva silenzio (1). Ma il più sovente alla prima querela i consanguinei aggiungeano le loro private, ne a quella era ancor posto fine, che queste di qua di la s'accendevano. Concludevasi però la pace tra' primi capi? Ed ecco apparire altri capi di nuova guerra, e altri consorti aderirsi loro, c nuove quistioni infiammarsi, e ad altri luoghi esten-



<sup>(1)</sup> Ducange, diss. XXIX ad Joinville.

dersi le uccisioni, le zuffe, le rapine, gli incendii; sicche alfine sorger necessità a qualsiasi d'anime il più indifferente di pigliar l'arme e abbracciare un partito.

Prima fu la Chiesa a trovar rinaro alle sfrenate: voglie. Verso il 1052 i concilii di Francia ordinazono tregua allo spargimento del sangue dal vespro della quarta all'alba della seconda ferla d'ogni settimana: venerdi e sabato si passassero in strettissimo digiuno di cibi: gloria eterna a chi serbasse la legge; i contravventori fossero scomunicati, e privati in morte di tomba e sacramenti. La legge, come voce del ciclo accolta da' popoli, dilatossi alla Germania e all'Italia: a' tre giorni di tregua per ogni settimana s'aggiunse tutto l'intervallo compreso dal primo di dell'avvento all'epifania, e dal principio della guaresima all'ottava di pasqua (1). S'aggiunsero eziandio le tregue solite a bandirsi nella celebrazione di feste solenni (2). In fine gli imperatori avvalorarono le scomuniche con pene temporali. - Ne' giorni stabiliti cessassero le offese; non si portasse arme, eccettochè uscendo dallo Stato per entrare in paese dove tregua non fosse. Negli assedii si sospendesse l'oppugnazione. Proscrizione e confisca su chi rompesse la tregua o desse al contravventore armi, cibo o mano al fuggire. Mercanti, contadini, donne, chierici, ogni casa, ogni aia, ogni luego cinto, fessero da perpetua pace protetti. I viandanti avessero per denari ospizio e viveri: pascoli

<sup>(1)</sup> Landulph. Senior. Hist. Mediol. II. 30 (R. I. S. t. IV). — Lupi Protosp. Chr. p. 47. — Falcon. Benev. Chr. p. 90 Å, 99 B (R. I. S. t. V).

<sup>.(2)</sup> Landulph., de S. Paulo, c. 22 (R. I. S. J. V

e frutteti stessero aperti a qualsivoglia (1).—Tali furono ne tempi fendali le tregue di Dio!

Ma non erano queste che temporanee medicine a cancrenoso morbo. La radice del male stava nella divisione del sovreano potere su tanti capi: nê, finché i regii diritti rimanessero in balia al feudalismo, potea sperarsi che l'e guerre private si spegnessero giammai. Però, dove non era guerra, va n'era il sospetto e l'apparecchio. Le popolazioni raggruppate dentro terre munite sotto al protezione del castello feudale, a mala pena a'antivano di consegnare i più necessarii semi ai campi più prossimi e sicuri: i più lontani, come preda debita al nemico, abbandonavatasi; e ancor sovente i pochi frutti maturati sotto le mura ira di ciclo o rabbia d'unon mandava a male.

Il vivere adunque era far guerra o softrirla: gli odii eran guerre, le amistà alleanze, i padroni principi, le dianere forteze; Seeglievante i siguori, giusta il disegno di difendersi ed offendere; al principio di cupa valle, su inaccesso dirupo, in mezzo a stagni, oppure all'escita di fergue collina, ai passi più frequentati delle riviere, de boschi, delle montagne. Continue velette esgnalavano chi venisse o partisse; i funcchi prolungavano i segnali da torre a torre: così avvertivansi gli amici, così intimavansi le spedizioni. Frattanto in quelle solitudini gli anini s'imbestiavano, gli sdegui eternavansi, la violenza surrogava la ragione e si sedeva arbitra di vita e di morte: avvegnachè, quando i campi negavano il natural tributo, e le spese di tanti armati sopravanzavano.

<sup>(1)</sup> Constit. Mogunt. Henr. rv (ap. Pertz, Legum t. 1. p. 55). — Feudor, L. 11, 27, 53, V, 10

entrate della piccola signoria; dura mecessità rendea violento il più mansueto. Non petendosi far preda
sul nemico, facevasi allora sui più deboli, sui più
ricchi, su quelli che più facile ed utilmente poteane
venir depredati; le strade s'interromperano per tributi arbitrarii, i mercatanti si svaligiavano, i sudditi
si raggravavano di più dure angarie: ond'è che i traffichi incagliavano, le cose più necessarie al sostentamento fallivano in luoghi, presso a' quali ve n'era
abbondanza, i mutui bisogni disconoscevansi, tutta
la esistenza alfine nel tugurie, nel castello mativo
richiudevasi.

#### VI

Oltre i vassalli, che si convocavano solo per certo tempo e per esprassa apedizione, oltre i sergenti e gli arcieri feudati, possedeva il signore forze sue proprie e perenni. Queste erano la scara e li muanada. Componean la prima servi e famigli armati, che custodivano il luogo, accoimpagnavano i passi del signore, në eseguivano i cenni, e mantenevano il buon ordine nel distretto (1). Scarioni sen chiamavano i capi; scariit e scaramanni gli uomini. Di qui provennero per lieve piegamento di suono e d'ufficio gli scherani d'or fa due secoli. Più nobil fine sorti il vocabolo di schara, felicemente mutato in schiera e squadra.

La scara già compare insiem colle immunità sotto i re Carolingi; la masnada si mostra alquanto dopo nelle guerre private. A que' tempi i dominii divide-

<sup>(1)</sup> Murat., Antiq. M. avi, dissert. IV. 137.

ransi in piccoli poderi detti munsi, abitati da una o più famiglie di condizione più o meno servile. Secondo il peso della dipendenza, vario da provincia a provincia e da podere a podere, e secondo la qualità del padrone, diversi nomi attribuivansi a'mansi. Eranvi i dominicali, i capitali, i régali, que della camera, gli ecclesiastici, i carroperarii, i tributarii, i tagliabili, i manoperarii eranvi ancora gl'ingenuili coltivati da libert. Componevasi il manso d'un casolare e di qualche riugero di terra attorno. Chi il coltivava solitamente non era affatto nè schiavo nè libero. Pagando certo tributo in frutti del sullo, in polli, uova, denaro e prestazioni personali, godeva le entrate del podere; ma il peculio da lui ammassato apparteneva al padrone.

Del resto tal'era la condizione degli uomini di masnada, che ned eglino avesser pofestà d'allontanarsene e cangiar podere o signore, ne questi di mutarneli per vendita o cambio. Una era la sorte loro col manso: insieme col manso cedevansi, insieme col manso comperavansi f là dove eran sepolte le ossa de' padri seppellivansi quelle de' nipoti; è la zella che il genitore aveva smosso per futta sua vità, smoveano altresi per tutta la lor vita i figliuoli, quantunque nati da madre libera. S'aggiunga che senza il permesso del padrone non potean mallevare per altri; nè, come servi, venivano eglino costretti alle collette od altri pubblici aggravii. Volendoli ridurre in libertà, il padrone li manometteva per pubblico scritto, o personalmente presentandoli ad un altare sacrato, o consegnandoli in un quadrivio a un altro, e questi a un terzo, e così fino a una quarta persona (1). Pure non era ad essi vietato succedere per testamento o naturale diritto, nè ricevere a coltura altre terre da un secondo signore con licenza del primo. Su cotesti uomini di manso o masnada fu della nobiltà rurale fondata la parte più certa di sua potenza. Molti erano i gentiluomini, a cui la ristrettezza del proprio dominio negava di costituir de' retro-feudi : poi, quand'anche li avessero costituiti, sapevano di non potersene giovare se non se in certi tempi e condizioni. Facea adunque mestieri stabilir niù davvicino le vere fondamenta della signoria. Ecco perciò i più svelti e fedeli uomini di masnada fatti liberi ed elevati dalla zappa alla spada; e chi di loro rimaner a guardia del castello, è chi come soldato a piè seguitar il signore alla spedizione, alla scorreria, al reggimento del Comuni alleati. D'uomini siffatti, ne'quali divozione di servo; gratitudine d'ingenuo, dovere di soldato mirabilmente s'univano per renderli umili ad ogni cenno, pronti ad ogni pericolo, si compose nel medio evo la famiglia armata del signore feudale. Masnada fu detta, attesa l'origine (2); nom di masnada o masnadiere chi vi militava.

Poco stante (ed erasi omai a primordii dell'idioma volgare), dal costume proprio a masnadieri di guerreggiarea piè, se ne estese il nome a significare in genere ogni-fante buono o cattivo (5). Più tardi il mal

<sup>(1)</sup> Verci, St. degli Ezelini, doc. 90, 103; 132; 205; 203; 277.
— Ducange, Gloss, voc. Mansus. — Murat.; Antiq. M. ewi, diss. XIV. — Poliptyc: Monast. Fossat. doc. 12 (ap. Baluze Cap. 1. 11, p. 1387).

<sup>(2)</sup> Vedi la Crusca,

<sup>(3) «</sup>Vi mondò duecento de migliori masnadieri, che fossero in santa Maria a Monte & G Ville.

procedere delle fanterle raccogliticcie del medio evo fu cagione, che si corrompesse ancora il vocabolo di maindidere a denotare il bandito che assalta in brigata: (4): Talora mainda suono più nobilimente per schiere d'uorini oramati (2); ma ancor adesso nella ribalderia del suo significato ricorda le violenze di que'signori del contado, che la toglievano dalla gleba, e armata ed agguerrita la conduceano seco loro al sangue e alla rapina. Del maiso e di chi lo coltivava restarono traccio nelle voci di maniere e massio, e in quella di manene, tuttavia, adoperata nella Liguria e nel Piemote ad indicare il mezzaino di di gloun podere (5)).

Del resto quanta parte quelle masnade armate abbiano avuto nelle vicende de Comunitialiami, vedrassi fra breve. Per ora basti avvertire (e il lettore so ne ricordi), che da coteste castella, da cotesti feudi rurali uscì quella mobità, che dapprima militando a cavallo fu principale difesa delle italiane repubbliche; poi le smembrò colle site gare; quindi le sottomise e tiranneggio mediante l'offetio di podestà e di capitano; ed alla fine ricomparve in campo sotto le spoglie dei condottieri di ventura.

Da quelle castella uscirono pure le crociate, la cavalleria, i tornei, le regole del duello. Dovremo noi

<sup>(1) «</sup> Mercatanti parevano, ed erano masnadicri ed uomini di malvagia vita ». Boccac. Nov.

<sup>(2)</sup> In una bolla del 1231 di Gregorio IX: Si contigerit eos exercitum vel masnadam facers... — Onnes milites Communis cum masnatis de equo... Chr. Parmens. p. 863 (R. I. S. 1. IX).

<sup>(3)</sup> Nel dialetto piemontese usasi eziandio il sostantivo manoe nell'ugual significazione del mansoerius riportata dal Ducange, Gloss.

farze parola? Afretiamoci a confessore che dutte queste instituzioni sortirono assai meno dorata e importanza in Italia che altrove, per quelle ragioni medesime, per le quali la civiltà italica espressa nel risorgimento de Commi precesse di qualche secolo quella delle altre nazioni.

## VI

La feudalità, che fu came arco a songiungere le instituzioni barbariche alle moderne, ebbe pur ella modi suoi peculiari di guerreggiare; essendo che la guerra sia una calamità sociale, epperciò sen mutino i modi con esso le condizioni dell'umana famiglia.

Andanda a lontana impresa, usciva il signore dal suo castello, seguito da riquanti sergenți ed aroieri, altri a cavallo, altri a piè, e diretro-vassalli, muniti di grosse armi e di arținei di piastra pesantissimi. La scara e la masnada rimanevano a guardia delle terre. Il signore, dove il grado gliel comportava, svento-lava propria bandiera e pennone, e mandava grido di guerra, obbedite da' suffeudatarii. Per viaggio insino al l'uoga del convegno denari, amiotisie e rapine somministravano il fodera. Al campo imperiale fornivanto città e vassalli. Tenevan dietro agli escretit bene istrutti tende impiastricciate di bitume, e moltitudine di capre e bestiami (1). Non uscivasi a campo prima del maggio, non protraevasi la guerra oltre l'ottobre (2).

La spedizione si limitava solitamente a guasti o

<sup>(1)</sup> Gaufr. Malaterr. IV. 26 (R. I, S. t. V). . . ,

<sup>(2)</sup> Hoe ad bella solent procedere tempore reges. Guilelin. Appl. L. I (R. I. S. t. V).

assedii : rade volte si veniva a giornata. La battaglia offrivasi e accettavasi a guisa di privata tenzone. Prima che se ne desse il segno, gli uomini d'arme e le bandiere si schieravano in una linea : alle spalle i sergenti e valletti; davanti od a'lati per cominciar l'attacco gli árcieri e balestrieri. La restante minutaglia a piè come cosa dappoco, raggruppavasi un po' discosto a custodire i padiglioni, e spiare il momento in cui vittoria o sconfitta la chiamasse a preda o a fuga. Ritiratisi gli arcieri dalle scaramucciare, avanzavansi i cavalli in ordine parallele, stantechė l'obliquo per la natura di quelle armi fosse, non che insolito, vano: Al primo urto succedeva-la mischia e una serie di singolari duelli. Quindi accorrevano ad aiutar la prima schiera una seconda e terza; i satelliti porgean l'arme a' padroni, levavanli da terra, rimettevanli a cavallo. Alla fine la bravura e la sorte risolvevano il furibondo conflitto (4). ...

Il sistema feudale aveva inoliplicato le fortezze, accresciuto i mezzi alla difesa e toluii alla offesa. Alla fanteria, la cui potenza sta nell'ordine, nella disciplina e nel calcolo, era prevalsa una cavalleria tumultiuria e indocile, ch'oggi veniva, domani riceveva lo scambio. Di quanto impedimento tutto ciò fosse per essere ai faicosi risultati delle oppugnazioni a ogruno è chiaro. Per l'opposto, siccome il dominio del vassallo riducesai sovente al suo castello, non è a dire con quanta cura ei s'industriasse a ripararlo contro i soprusi delvicini, le ambizioni de' potenti, le gare continue degli eguali. Quanto alla difesa delle città, molte serbavano tut-

<sup>(1)</sup> Rocquancourt, Hist. milit., t. 1. 279.

tavia lo vestigia dell'architetura militare antica. Itimanci una descrizione di Verona dell'ango, 790; dove rozzi versi la rappresentane munita di sode mura in quadro, con torri quia e là al novere di 40, oltre otto di straordinavia altezza (1). Trecentodicci torri (seppur non 'ba errore o menzognia nel testo) guernicano Milano nel 1057, con tal disposizione che dall'una all'altra le sentinelle venisserò a colloquio. Le mura poi muoveano per lumghi tratti in dritta linea a luigo a luogo interrotta da torri e baluardi triangolari. Altre difese, dette antieportalit, nascondesno al nemico le porte è de antiporte (2). Phi forte ed appra era la forma di un castello feudale, a cui il più delle volte aggiungeano sicurezza socosces balze, invii pantari, sponde inaccessibili di furioso torrente.

Contro questi ostacoli, cui necessaria prudenza con immane apesa e fatica-innalzava, non avea l'arte da opporre che una fanteria quanto servile d'animo e di condizione, altrettanto disistimata e inutile, da una cavalleria instabile ed. eterogenez i no le crocite avevano aneor messi gli Europei affatto a parté de' grandi mezzi oppugnatorii 'de' Greci e Musulmani. Perciò le espugnazioni divenute ratissime aveano coduto il luogo alle scalate o a' lunghi assedil per fame. Circondevasi fa città di torri, 'dentro le: torri alloggiavansi e garadia le genti de' vassalii, a ciui di mano in mano altri ed altri dovano sottentrare y quindi aprivasi mercato sotto le mura, vi si veniva, a duello tra'più famosi (3), e con piccolo sforzo si prolungava

<sup>(1)</sup> Verona ritmica descriptio, p. 1094 (R. I. S. I. II. p. II).

<sup>(2)</sup> Landulph, Senior, 11, 24.

<sup>(3)</sup> Tale fn il famoso duello sotto Milano combattuto nel

per anni l'ossidione; finche fame, tedió, arrivo di esercito, infermità o rivolta non le imponeva termine a pro degli uni o degli altri (1).

E bastino questi pochi cenni intorno la materia della milizia feudale. Il dirne di più, come non affatto difficile, inopportuno.

1038 tra Eriprando e il nipote di Corrado il Salico, Vedi Landulph, Senior, 11, 24, 25 (R. I. S. I. IV).

 Tali furquo gli assedii posti da Normanni a Tauromene, a Mileto, a S. Severina, a Napoli, regli amfi 1078, 1062, 1077, 1135. V. Gauff Malat. III. 15. H. 23. III. 5. — Alex. Abb. Theles, hist. III. 32 (R. I. S. I. V).



## CAPITOLO TERZO.

## I. primi venturieri mercenarii in Italia.

#### A. 840-1183.

- Si ricerca, fino a qual punto il sistema feudale possa aver dato fomento alla introduzione de' mercenarii.
   Gli Ungheri in Italia.
- III. I Saraceni.
- A Normanni in Italia. Stato del Reame di Napoli, Ordinamenti militari de' Greci. – Progressi dei Normanni. Rainolfo Drengot in Aversa.
- V. Arrivo de Normanni della stirpe d'Altavilla. Ardoino li volge contro i Greci. Conquista della Puglia. Di visione delle terre. — Progressi di Guglielmo Braccio di Gerro. Papa Leone IX contro i Normanni. Vinto a Civitella, investe Umfredo delle due Siciile.
- VI. Primi fatti di Roberto Guiscardo. Sue venture în Calabria. Usurpa il dominio al nipote. Arrivo di Ruggiero: sue gare col fratello.
- VII. Spedizione in Sicilia. Nuove gare e pace finale, Ruggiero dentro Traina. Conquista dell'Isola.
  VIII. Altri mercenarii in Italia. Sotto i re di Napoli e gli
- Aith inercenari in Italia.— Sotto re di Napoli e gli imperatori.— Anche in Francia. Trattato contro i Brahanzoni.—Perche l'uso de venturieri fosse necessario ai papi. — Altre vestigia di quelli.
- IX. Usi e instituzioni militari de Normanni. Il feudalismo vien da loro introdotto nelle due Sicilie.

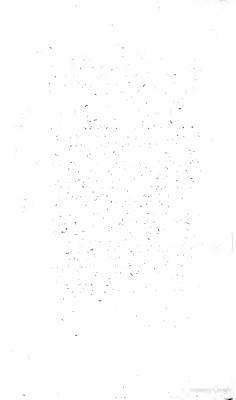

## CAPITOLO TERZO

- I primi venturieri mercenaris in Italia.

A. 840-1183

٠,

Come ogni popolo ben costituito deve in se possedere i mezzi di tutelare la sua esistenza e promuovere il suo miglioramento, così le milizie mercenarie non furono mai altro che segno e risultato di corruzione e fiacchezza. - Ogni uomo è parte dello Stato: dunque ogni uomo tratti l'armi e to difenda, -- ecco il principio constitutivo de'popoli incolti e forti. Continua guerra colla natura, colle belve, coi vicini non men rozzi e fereci, rende quivi in ciascune l'uso delle armi perpetuo e necessario. Cresciuta colla civiltà la personale sicurezza è importanza, quel dritto ed obbligo della milizia non si annulla, ma si limita per età e circostanze. Perfezionasi ella ancora la società? ed un problema si offre all'universale considerazione: -Assicurare la maggior difesa dello Stato col minor incomodo pubblico e privato. -

In nessuno di questi re casi la forza naturale dello Stato può stimarsi, diminuita. Nel primo caso tutti combattono, epperò la nazione presenta al nemico II massimo-di sua potenza. Nei due altri casi se lo Stato non ha sotto le armi tutti i suoi cittadini, non è già per impotenza; ma perchè esso è persuaso di conesquire lo stesso intento eziandio con una parte di loro. Cresca il pericolo e cresceranno in propor-

zione i suoi sforzi; ne, finche un uomo rimanga in piè, niuno si crederà disobbligato dall'esporre la vita a a pro della patria. Del resto in tutte e tre le inotesi ogni classe dello Stato è ngualmente richiesta come al peso così all'onore di mantenerio e difenderio.

Al contrario, quando un governo è debole e corrotto, ne su tutte le sue parti uniformemente appoggiato, od egil ha necessità di sostentarsi tutto su di
una parte, e con grave scandalo delle altre e comuno
rovina comprarne la fede a prezzo di oro e privilegi; oppure, massime se altresi cotesto appoggio gli
venga a fallire; ha mestiori di accattarsene altrove
uno più precario e fattizio. Sorge alloro, coine istrumento o presaglo di prossima eversione, l'uopo dei
mercenarii.

Tale si mostrò la feudalità in Italia rispetto a'principi. Mancata la classe de libert indipendenti, l'autorità suprema s'era puntellata su'vassalli : sicchè, gli altri elementi della pubblica forza essendosi dispersi e come nascosti, a chi avesse domandato ove ne cadesse il centro di gravità, ben si sarebbero potuti indicare varii punti, su cui ella poggiava, ma designarlo precisamente impossibile. Qual'era però l'intrinseca cagione di questo stravolgimento? L'indole medesima, risponderemo, del feudalismo; nel quale il principio della comunanza de pubblici carichi e vantaggi ad ogni cittadino s'era di tanto smarrito, che alla nazione era sottentrata una classe, ed il servire in guerra s'era corrotto da obbligo naturale a effetto di apposito contratto. Però se la universalità e durata dei beneficii militari non vi ostassero, se questi non avessero avuto una basc fermissima nel possedimento

di terre e giurisdizioni, in realtà le prime milizie mercenarie dovrebbersi dire le fendali.

Verano anzi alcuno specie di feudi, a quali veramente per esser elitatiati merceharii non mancava ne la precarietà del servigio, ne la mobilità della ricompensa. Ne feudi di quardia e: gustaldia rimovavasi l'investitura al oggio capo di anno, per quelli di borsa, di camera e di canova la ricompensa era stabillia annualmente sulle entrate della camera e della dispensa del signore. Rimunciando alla ricompensa (e stava nel vassallo di rimuniara quindo più gli paresse), scioglievasi egli a grado dalla obbligazione del servigio: non rimunziando, obbligo è ricompensa continuavano senz'altro, giusta le norme feudali, in lui è ne' suoi discendenti.

Ancor più precarii eramo i feudi di soldata, pei quali me la ricompensa era accertata sulle rendite del signore, ne il henefici diariava ottre la morte di chi lo dava o teneva (1). Ora, tra cotesti feudi e le provvigioni assegnate, più tardi a condottieri, qual'altra differenza era omai più, se non se che quelli duravano quanto la vita, queste quanto il tempo stipulato in un contratto speciale? il qual contratto potevasi rinuovare o disdire, come rinnovavansi o disdirevansi le investiture de beneficii di guardia e gastaddia.

Un sistema di governo appoggiato su così poche e incerte basi, è ben chiaro che non poteva tardare a cercar sua sicurezza per vie straordinarie. In tempi a noi più vicini move vie si aprirono i principi cin ritornare a vita l'elemento abbattuto del popolo: cin

<sup>(1)</sup> Lib. fendor. I. tit. T. 11. - Ducange, Gloss. voc. Feudum.

Francia e in Germania i Comuni furono il basfone, sul quale Luigi xe Massimiliano i puntellarono le loro monarchie. Ma nei secoli x. e. xx quell' elemento era troppo prostrato e sconosciuto, perche a principi sorgesse pensiero di ravvivar con esso la stanca loro autórità. Opportuni strimenti di salvezza parvero pertanto i mercenarii, e furono in-realta talvolta contro a repentino pericolo. Poi a lungo andare gli-effetti riuscirono di melto disformi alle speranze concepite. Se non che la piaga era aperta: le proprie mani aveanvi stillato il veleno, e, volere o no, conveniva riceverne l'amaro succo.

E come mercenarii di ventura versaronsi in Italia Ungheri, Saraceni e Normanni.

#### 11.

A.893 Sulla fine del nono secolo Arnolfo re di Germania chiamava dalla Pannonia gli Ungheri, per farsene schermo contro Zventebaldo duca, Già da sette anni avevano eglino conquistata quella provincia, e preso nome dai popoli sottomessi. Bestiali costumi venivan loro attributi: non possedor terra coltivata, non casa, non tetto, pon luego stabile: vagare a guisa di belve con grèggie e armenti qua e là, gli nomini a cavallo, le donne e i fanciulli in carvette coperte di culoi; caccia e pesca esser per tutti sollazzo e mestiere; latte e miele ordinaria vivanda: pelli di fiere unica copertura; oro, a regento e latrocinio isgnoti: fdggendo vincere a uso de Parti: cibar carni crude: cincischiar di ferite il viso a' fanciulletti per'avvezzarli al dolore: le femmine, non men che gli uomini,

feroci. Aggiungevasi, degli uccisi bevessero il sangue (1).

Tale era la gente che, invitata, inondava la Germania, poi rivolgeva contre la prole di Arnolfo le armi da questo invocate, e, dopo essersi resi tributarii Bulgari e Greci, calava, quasi flume straripato, in Ita- A. 900 lia. Con questa invasione principiava il secolo più infame della patria istoria! Fu il correr degli Ungheri senza ostacolo fin presso Pavia. Di quinci, veggendosi venir incontro il re Berengario con un esercito tre volte maggiore, rivolgevansi addietro, e, passata l'Adda a nuoto, proponeano patto al nemico di partirsene in pace colla preda. Ma la sicura offerta veniva rifiutata. Ripassarono adunque la Brenta, e tuttavia mirandosi alle spalle un nemico potentissimo, a fronte l'Adige e le Alpi, a'fianchi il paese ostile, lassi e scorati offerivano pace e lasciar in Italia armi, cattivi, cavalli, ogni cosa. Le utili e onorevoli condizioni non parvero sufficienti all'ignava alterigia degl' Italiani. Un nuovo-rifiuto ravvivò colla disperazione il coraggio degli stranieri. I nostri, assaliti alla sprovvista tra gozzoviglie e discordie lieve difesa opposcro contro gente barbara, deliberata a vincere o morire. Vinsero adunque gli, Ungheri; e quale sterminio di persone e sostanze ne consegnitasse si può immaginare (2). Allora i vinti pensarono di contrapporre l'oro al ferro: e doni e tributi allontanarono dalle terre d'Italia il flagello, cui le armi non avevan saputo respingere.

<sup>(1)</sup> Rhegin. Chron. - Lintpr. hist. II. 1. 2. (R. I. S. t. II. part. 1).

<sup>(2)</sup> Liutprand. hist. I. 5. 11. 4. 5. 6.

· Ma quell'allontanamento doveva pur essere di breve durata! Le ricchezze ricevute dagli Unglieri per partire, furono allettamento a tornare: Berengario stesso. mal sieuro de'suoi vassalli, estraneo a' suoi popoli, dove sovente implorarne ajuto, e confidar per denari a Barbari la sua difesa o vendetta contro Italiani: Cosl nel 924 una mano di Ungheri gli sottometteva i vassalli ribelli della Bresciana: cosi l'anno seguente ei ne traeva scampo contro il re Rodolfo, che, cintasi la corona di ferro, era venuto ad assediarlo dentro Verona. Del rimanente ognuno ben vedeva, che disperato rimedio era questo a disperate condizioni. Infatti, non appena il nome di Berengario ebbe dischiuso agli Ungheri le parti più care e segrete d'Italia, e aguzzato la natural ferocia loro colla certezza dell'impunità, che d'amico o nemico qualsiasi spoglia apparve buona, e la devastazione scorse colla rapidità del fulmine per ogni contrada. I miseri abitatori, abbandonati dal re, straziati da' suoi stipendiarii, altro partito non trovarono, che supplicare il Cielocon apposita prece, Così il popolo non appariva che nel soffrire: e mentre i pochi ancor liberi assecuravansi vita, se non libertà, all'embra di volontaria soggezione; alquanti vassalli discordi e oppressori, un principe debole, tradito da'proprii, spogliato dagli stranieri, rappresentavano la grande nazione già signora del mondo.

Quali fossero i progressi degli Ungheri diremo bre-A 221 vemente. Alla morte di Berengario presero Pavia e l'arsero, consumando nel fumo e nel fuoco persone e averi: duecento cittadini avanzati al ferro e alle fiamme raccolsero fra i monti di ceneri otto moggia d'argento, e con, esso "comprarono dagl'invasori le mura della, vuota patria (1). Continuarono sotto l'regni seguenti le incontrastate incursioni: nel 957 alcuni Unglueri pervennero a Capita e Benevento, mentre altri, compagni spingevano la rapina per l'Alazzia e la Lorena sino all'Oceano. Brevo tregua ne impetrò Berengario na prezzo di dicei moggia d'oro, raggennellato da poveri e dalle chiese. Ma il male, trovando fomite ne rimedificatesi, duro ostinatamente; finche Ottonevi non vi impose termino, "sconfiggendo i Barbari sul fiume A.935 Lech in battaglia sopra tutto quelle di dugent'ami addictro famosa e decisiva (2).

III.

Sovente i solchi delle devastazioni ungariche erano ripassiti sopra i solchi dello scorrerie d'altri Barbari, che pur come mercenarii syceno, invaso it mezzodi dell' Italia, 'molti, ahni prima che colorone desolassero il settentrione. Nell'anno 340 il du-3.3.0 cato di Benevento, tenutosi fino allora pressocite indipendente da'ne longobardi e franchi, per subita rivolta si disuni; ed ucciso a furor di popolo il duca Sicardo, Benevento si clesse per signore un Radelgiso, Salerno un Siconolfo e Capna un Landolfo che ne erà gastaldo. Eletti appena, ecco Jisorgere l'un contro l'altro a fiera guerra per la bramosia comune di aggiungere alla propria, la restante porzione dello Stato. Pari essendo quasi di forze; studiarono a, sopravanzario colte alleanze. Quindi Greci, papa,

Frodoard Chr. (ap. Duches., t. 11). — Liut, hist. cit. 111. 1.
 Leo Ostiens. Chr. Cassin. 1. 55. — Lupi Protosp. Chrou. p. 39. (R. I. S. t. V).

marchesi di Spoleto e Toscana, Napoli, Gaeta, Amalfi, Franchi e Germani, tutti parteciparono alla triplice contesa. Finalmente Radelgiso chiamò-di Sicilia 15a-raceni della schiatta Abassida di Bagdad che vi tenevano imperio; Siconallo chiamonno di Spagna della schiatta Ommiada di Cordova; e la bassa Italia fu nelle mani-degl'infedell.

Quattro secoli erano scorsi, dacche i Sassoni, invocati dai Brettoni in Inghilterra contro i Pitti, dopo avere spogltato i Pitti si erapo alleati con questi per ispogliare i Brettoni, e le terre degli uni e degli altri erano state preda dello straniero (1). La Sicilia mede-. sima, rubata dapprima da Saraceni e rinegati corsari e venturleri, era stata da questi sottomessa per mezzo delle fazioni che ve li aveano chiamati e intrattenuti (2). Non è però a dire, se eglino per natura avidi, per costume sanguinarii, per religione avversi al nome cristiano, fossero per rifiutare i proprii esempi e gli altrui, or che altre fazioni ed altri principi ponevano in lor balla le ricche marine del golfo di Napoli. In breve il nome dell'uno o dell'altro dei competitori fu strumento a'Saraceni per combatterli tutti: e amico o nenfico, sacro o profano, ogni cosa a strazio e distruzione. Siconolfo medesimo condusse que' feroei a disertare il monastero di Monte Cassino sepra ogni altre d'Italia per dovizie e pietà celebrato (5): a vista di Roma il tempio di s. Pictro e s. Paolo fu spogliato, Fondi abbruciata, i cittadini

<sup>(1)</sup> Thierry, Hist. de la Conquête etc. L. I.

<sup>(2)</sup> Reinaud, Invasions des Sarrasins, p. 65 (Paris 1836)

<sup>(3)</sup> Herempert. Hist. Langob. §. 15-18. — Epit. Chr. Cassin. p. 366. (R. J. S. t. 11. p. 1).

messivi a morte e a serviti; affine un esercito uscito di Spoleto per rimoveril dall'assedio di Caeta tornò rotto e disperso. E erescevano colle nefandità degli stranieri le l'abbie dei nativi; che tra ceneri e ma cerie non tradsciavano di ediare e venir odiati, di combattere e venir ombattatui.

Meste e turpi cose narriamo eppur non sono che lontani suoni di ben più lungo lamento! Pensisi di qual coraggio debba armarsi chiunque si accingà a scrivere storie d'Italia! Come Dio volle, le grida dei popoli martoriati da Mori e cristiani salirono al real A. 866 trone di Lodevico n. Lodovico sgombro degl'infedeli Benevento, e impose pace ai contendenti: ma non era egli ancora partito, che di qua ribolliva la discordia civile, di colà i Musulmani erempevano, quasi aequa di torrente trattenuta per forza d'ingegni. « Non passava di (narra un eronista presente a"que' fatti), non passava di, che ben 500 persone non ne venissero ammazzate; e il re Saugdane non piantasse il suo: desco- sui cadaveri (1) ». Vi tornava però supplicato di nuovo l'augusto Ludovico, e pigliava Ca- A 871 pua, e ardeva a'Saraceni Matera e Venosa, e faceva prigione quella bestia di re; ma venendo poi egli stesso a sua volta sorpreso e incarcerato dal principe di Benevento, nuovi Saraceni sbareati dall'Africa oppugnavano a lor posta Salerno, e trovando la Calabria mal unita e difesa, tale la lasciavano, qual se fosse stata percossa da fatale disordine di natura (2),

<sup>(1)</sup> Historiola ret. a Langob gest. p. 268. §. 28 (R. 1. S. t. II). — Heremp. vit. §. 19-29.

<sup>(2)</sup> Anon. Salernit. Paralip. C. 111-121 - Heremp. cit. §. 33-35 (R. I. S. t. V).

Dinoi , ingrossati per altri compagni , pigliavano Taranto, liberavano Saugdane, e avendo fortificato. certo monte a cavaliere del Garigliano, ne faccano ricetto alle prede e taglie, che come nemici od alleati levavano su'vicini. Per paga, gli uni contro gli altri. sotto diverse insegne guerreggiavano: a nuova occasione nuova fede; a maggior soldo maggior servigio. Nè la discordia de' principi, alimento perpetuo e salvaguardia al misfare, permetteva a questi di badare al vantaggio comune dello snidarli. Finalmente l'imperatore greco tenne modo di disgiungere dall'a-A.965 micizia de' Mori Napoli e Gaeta, e appuntare i discordi voleri de' cristiani in quel solo di cacciarli d'Italia. I Saraceni, dono lungo assedio sostenuto per terra e per acqua, a viva forza aprironsi il passo a'monti; dove i più di spada o stenti, chi qua, chi la oscuramente morirono. Alcuni pochi raccoltisi in un castello, che per ciò appunto acquistò nome di Saracinesco, vi continuarono alcun tempo l'usata vita ladra é selvaggia : ma un bel di il luogo venne scoperto da un disertore a popoli vicini, e chi vi era entro sorpreso e sterminato (1).

A 800 Cinque Tustri prima di questa cacciata, venti pirati della stessa nazione spiniti da fortuna di mare sul lido di Provenza in duogo ripida ed aspro di folti spineti, visi erano trincerati, e per nuovi compagni venutuli Spagna e per passeggiere alleanze co'signori vicini, a tale d'ardige s'erano clevati, che in breve spezio di tempo perfino Acqui, perfino la Novalesa presso Torino chipero a l'amentire non più attese rovine. Colà.

<sup>(1)</sup> Leo Ostiens, I. 52. II. 90. (R. L. S. t. IV).

in quell'infame ricovero. di Frassineto, tutto il più nefando seine d'Italia travò sicuro asllo per quasi un secolo: nè gil angusti passi delle Alpi dal monte Giove al Varo, nè le contrade tra il Po e il Mediterranco furono mai libere da herbarici insulti, finchè un forté A. 972 escretto congregato apposta da Guglielmo conte di Provenza non ebbe atterrato dalle fondamenta il silvester ricctto (4).

Restava a Morita Sicilia; ma un'ultra razza di corsari e ventunieri a solde s'introduceva indi a poco in Italia, che era per ispitantri anche di celà, e rfunir l'isola in una sola obbedienza col regno di Nepoli. Così una dopo l'altra le nazioni straniere dovevano rinvenire in luliar propria sede e tombe.

### TV

Mentrechè le gare, e l'ignavia de successori di Carlomagno lasciavano caderè a brani il grande edifizio ininalzate da lui, mumerosi studii di corsari partiti daji sinuosi lidi della Scandhavia s'erapo marina marina col guasto e cella depredazione innoltrati sino alle coste di Francia. Venturieri erano costoro, cui accessità o cupidigia spingeva alla pirateria; molti di nobil sangue; tutti forti, animosi e pronti a crescer l'animo a misera della fortuna. Chiamavansi Normanni: ma chi allora avrebbe immaginato, che di quel seme dovessero uscire i fondatori d'un nuovo regno in Italia? Dapprima con improvvisi sbarchi travagliarono le camipagne e i luoghi indifesi lungo le spiaggie; quindi colle navi si spinsero per le foci delle

<sup>(1)</sup> Liutpr. Hist. passim — Chr. Novalle. L. IV. p. 750. (R. I. S. I. II. p. II). — Reinaud, Incasions des Sarrasins.

riviere nel cuore del regno; alla fine invasero l'Aquitania, posero assedio a Parigi, e ottennero per stabil sede e dominio la nobil provincia, che da essi ebbe nome. Abbracciata poscia la cattolica fede, non è a direcon quanto fervore ciascun di loro volesse vedere e adorar di persona non solo i sacri luoghi dove Cristo era nato e morto; ma tutti quegli altri, eni reliquie, miracoli o grandi ricordanze rendevano, più illustri e riveriti. Però ogni anno, la dalmatica sulla corazza, la spada allato, il bordone in mano, s'incamminavano a grosse squadre verso la Palestina; e costi orando e mortificandosi, colà respingendo bravamente ladri e nemiei, o procaeciandosi di forza il lor bisogno, tornavano alle patrie ad invogliare con strepitosi racconti altri ed altri compagni al divoto eammino. Ora una di queste singolari peregrinazioni aperse a' Normanni le vie al conquisto della più bella parte d'Italia :

A 1016 Shi principiare dell'xi secolo un di cotesti drappelli reduci da Gerusalemme essendo approdato a Salerno in quella appunto, e he folto stuolo di Mari era venuto a levarno taglie e prede, senz'altro pensare il assalse e sharagliò / tentinila dissesi il numero dei vini, quaranta quelle de vincitori: laonde l'impresa, assunta per maturale audacia ed impeto religioso, parve, siceomo fu, di meraviglioso bravura. Ma invano Guaimaro, il principe di Salerno adoperò tutte lusinghe di doni e di pregbiero per ritener seco gli antori di tanta vittoria. Bensi questi prima di partire gli lasciavano promessa di mandar fra breve in Italia altri compagni, che gli fornissero più costanti prove, di quel valore, di eui, esciamavano, non era carestia

nella patria loro. Quindi rivolgevano le prore verso i fidi di Normandia, dove le accorte parole de legati salernitati, e i larghi doni di preziose frutta e bardamenta infiati da Gunimaro a quel duca non tardavano a seminare nelle menti avide el operose de costui sudditi un'alta idea e un fervido desiderio delle provincie, napoletane.

Due anni appresso un Osmondo (altri il dice Ghi- A. 1018 selberto) Drengot, reo di grave omicidio alla corte del duca di Normandia, col favore degli ambasciatori salernitani cercava un asilo in Italia. Erano con lui tre fratelli, Rollone, Asclittino e Rainolfo destinato dal cielo a divenir capo di non dispregievole signoria: Passata Roma, deviarono alquanto dal cammino per visitare il monte Gargano, da ben cinque secoli illustrato dai miracoli dell'arcangelo s. Michele: quand'ecco a mezzo del sclvoso giogo appresentarsi a' loro sguardi uomo, che al diverso vestire, al nobile e dimesso aspetto si manifesta per greco ed infelice. Era costui Melo, già principale cittadino di Bari, or da tre anni esule e proscritto per aver tentato ad una co'principi di Salerno e Benevento di riscuotere tutta la contrada dalla greca dominazione. Tra esuli ed infelici è facile la strada all'amicizia. Melo, non si tosto s'ebbe dato a conoscere, che entrò negli animi dei fuorusciti normanni, e senza fatica li persuase ad abbracciare i suoi intenti; massime che di questi intenti era supremo fautore, anzi capo, quello stesso Guaimaro, a' cui scrvigi aveano quelli affrettato i loro passi. Accordate adunque prestamente le condizioni dell'alleanza, si spediscono abili emissarii in Normandia; e bentosto altri 250 guerricri, sforzati i passi

Vol. I.

del monte Giove, si precipitano sulle orme de primi compagni verso il regno di Napoli (1).

Quivi egnì cosa pareva in pronto, aeciocchè un industre e valoroso soldato la facesse sua preda, Tutte le Calabrie, la Puglia e l'Abruzzo, tranne per avventura Siponto e monte Gargano soggette a Benevento, erano dominate da greci prefetti. Capua, Salerno è Benevento obbedivano a' proprii' principi di stirpe longobardica. Napoli, Gaeta ed Amalfi vacillavano tra la libertà e la dipendenza da Bisanzio; i conti d'Aquino, di Benafrano e de' Marsi, il signor di Teano, l'abate di Monte Cassino e alquanti altri (enevano smembrato in signorie più o meno indipendenti il resto della contrada. Di tutti costoro un sol volere era comune, quello di sejogliersi sempre più dalla soggezione de'Greci; del resto mutue gare c gelosie, tanto più vive e basse quanto minori erano le forze per soddisfarle, rendevano la guerra unico e perpetuo studio degli animi loro. I Greci poi con gli ordini dello Stato rotti e scompigliati, con soldatesche accogliticeje, con provincie straziate per tributi e angario, e piene di mali umori, tanto erano internamente più deboli, quanto maggior forza richiedevano la vastità dell'impero e lo splendore esterno che ne occultava le magagne (2). Fra queste rinvol-

<sup>(1)</sup> L' Ystoire de li Normant, par Aimé Moine de Mont-Cassin, publice par M. Champollion-Figue, L. I. c. 20 (Paris 1835) — Gauttier d'Arc, Hist. des Conquêtes des Normands etc. L. I. ch. 2 (Paris 1830).

<sup>(2)</sup> Oltre la milizia delle scuole posta alla guardia interna delle città, avevano gl'imperatori d'Oriente creato eziandio come una specie di feudi coll'obligio del militare servigio. Bapprima il feudo fu del valsente di quattro libbre d'oro, poi

ture Osmondo Drengot seguito da pochi valorosi spiegava l'insegna rossa di Normandia incontro alle Aquile dell'impero d'Oriente

Fo. la fortuna dapprinciple molto propensis agli stribilione di quasi tutta. la Dogliar e tre vittorie campali porgevano stupendo augurio dell'avvenire; quando a Canne A 1019 le insidie e le macchine bisantine distriggevano in un istante il frutto-di molto sangue, e striordinaria bravura. In quella pugna Osmondo e tutti i compagioi, tranne discl, virilmenta pugnando caddero uccisi. Ma in breve movi guorrieri sporraggionsero dalla

di 12; trasmettevasi per morte anche a laterali, ed anche (almeno ne' primi tempi) diviso in più persone, salvo il servigio; vendita o alienazione, massime se in favore di chiese e monasteri, era vietata (a). Ciò non di meno, stanle la generale correttela dello Stato, i frutti di questa istituzione furono lievissimi: ne giovava ad afforzar gli eserciti la crudelta delle leggi militari, solito indizio d'impotenza e decadimento. Le molte leggi riguardanti le diserzioni, le pene di fuoco, delle bestie e delle forche minacciate a' traditori (b). mostrano a sufficienza che in quegli eserciti la disciplina era poca, la fede rara, la virtu nulla. Al postutto fin dal regno di Niceforo Foca il nerbo della milizia s'era ridotto pe' mercenarii (c): sicche 'essendo sottentrala 'al sentimento d'onore e d'amor patrio cieca cupidigia di denaro, la legge s'era trovata in termine di doverla favorire concedendo a' soldati tutto le prede, tranne la sessa parte da appropriarsi al fisco: nella distribuzione niuna diversità si facesse tra capi e legionarii: solo il valor de'primi sperasse aggiunta di premio dalla generosità del principe (d);

<sup>(</sup>a) Novell. I. H. Niceph. Phocze. - Novell I. III. Coosfaut. Porphyrog. - Ruffi legg. milit. lex 48 (ap. Leunclav. Juris graeco-rom. t. 11).

<sup>(</sup>b) Ruffi cit. legg. milit. 41-65.

<sup>(</sup>c) Limpr. Legal. ad Niceph. Phoc. p. 486 (R. I. S. t. 11).

<sup>(</sup>d) Leo. et Constant, Compend. fit: 73 (ap. Leunclav.).

Normandia, e nuove speranze fomentate dall'ignavia del nemico rigerminarono; sicchè i Normanni trovando ognora nelle disgrazie uno stimolo a superarle, or vinti or vincitori, or riechi e ben nodriti, ora ridotti a vagar ne boschi a guisa di fiere, per lunga, serie di venture più facili a immaginare che a descrivere, sempre guerreggiando passarono da' soldi di Salerno a que'di Capua, da que'di Capua a que'di Monte Cassino, poi di nuovo a'servigi di Pandolfo, al eni nome racquistarono Capua, e cacciarono da Napoli Sergio, maestro della milizia. Già avevano essi elevato sullo scudo (tal rito tenevano nello eleggere il capitano supremo ) Turstino Scitel, uomo di forze A. 1025 sovraumane. Morto Turstino in certa lotta contro enorme serpente, dicrongli per successore Rainolfo fratello di quell' Osmondo Drengot, che, primo li

il maestro della milizia, avendo ricuperato Napoli, A. 1030 stringeva parentado e lega con costuir e, donatagli Aversa, terra già munita di fosso e siepe, gli obbligava a tributo il paese d'intorno. Fu questa la prima sovranità conseguita da' Normanni in Italia (1).

aveva scorti in Italia. Pochi anni appresso Sergio,

Aversa, diventata per tal guisa sede e principio della potenza normanna nel reame di Napoli, fu ben tosto sicuro asilo a qualunque per pubblica o privata cagione avesse mestleri di scampo o di compagni. I nuovi venuti erano diligentemente ammaestrati dagli invasori nella lor lingua e disciplina: poi la facilità de' costoro modi li rendeva in poco tempo, non men

<sup>(1)</sup> Leo, Ostiens, Chr. Cassin, H. 58 (R. I. S. t. V). -L'Yst. de li Normant, I. 40. - Gaultier cit. L. I. ch. 3.

de' nativi, Normanni di cuore e di fatti. Insomma un forte e compiuto esercito di guerrieri si preparava fra le siepi di Aversa: e quivi frattanto le prede, e quivi i semi di futura grandezza raccoglievano, intramettendosi sotto cento aspetti nelle gare di que' piccoli principi, i cui nomi disdegna la storia ricordare. Le ricchezze essendo esca perpetua sia al servire, sia all'offendere, chi presso l'uno, chi presso l'altro avversario militava. Era incentivo alla diserzione sia maneanza di guadagni, sia partito migliore; talora altresi strepitosa vittoria; perche arricchir volevasi, non vincere; epperò conveniva tener bilanciate di sorta le partite da conseguire di continua contesa continuo lucro. Scuse poi al tradimento eranvene sempre; mezzi ne principi ad impedirlo non v'erano: siechè all'inganno non soprastando ne ostacolo ne pena, non solo impunemente ma palesemente si trattava e compiva (1). Così nel breve volger di un anno miravi il Drengot voltare a pro di Sergio i beneficii ricevuti da Pandolfo, e a pro di Pandolfo la potenza ottenuta da Sergio: ma esca al primo tradimento era stato l'acquisto di Aversa, esca al secondo furono le terre e gli ori del monastero di Monte Cassino (2). Al postutto l'imperatore Corrado investi A. 1038 Rainolfo del dominio di Aversa col gonfalone e colla lancia. Indi a poco una nuova schiera di venturieri

(2) Leo. Ostiens. 11. 59. - L' Yst. de li Normant, 1. 42.

Nunc hoe nunc illo contempto, plus tribuenti Semper adharebant ....
 Decipit Ausonios priudentia gallica: mullum Picus lance capi permittit ab hoste triumphum.
 Guil Apuli, Hist. pecma, L. I. p. 255 (R. I. S. J. V).

Normanni aprivasi il campo a più grandi e faticose intraprese.

Altavilla, romito castello del Cotentin al fondo della fresca valle irrigata dalla Cava, avea veduto nascero. dal buon Tancredi è dalle due sue megli Muriella e Frasenda numerosa schiera di forti garzoni. Serlone, il primogenito, colpevole d'omicidio, s'aggirava in esiglio in Inghilterra, quando soprayvenne guerra in Normandia. Vola egli allora all'assedio di Tilliores, v'atterra in singular tenzone terribile avversario, e ne ha in premio ricchezze e onori alla corte del A. 10:0 duca (1). Lo spettacolo di queste ricompense accese d'emulazione Guglielmo, Drogone e Umfredo, i-tre fratelli, che per età venivan dopo à Serlone. D'altra parte la magione palerna era ormai troppo piccola per contenerli tutti; e correva appunto il tempo, in cui Rainolfo elevato alla signoria d'Aversa invitava tutta la Normandia a partecipare delle sue fatiche e della sua fortuna. Unitisi adunque ad alquanti amici, colle bisaccie în ispalla, col bordone in mano, i figliuoli di Tancredi rivolsero i passi verso il regno di Napoli:

Nel lungo e disastreso viaggio, or l'elemosina da pellegrino, or la rapina da masnadiero, or la paga da soldato, nutri la fida selhiera. Tosto arrivati servirano Capua contro Salerno, poi Salerno contro Capua, finche entrambe le città non vennero ristrette sotto il freiò di Gusimaro 1v. Ma in prineipi, che

<sup>(1)</sup> Gauttier cit. L. J. ch. 4.

affidano il proprio incremento a mercenarii, allora appunto incomincia insieme, col pericolo l'interno sospetto, quando la disfatta de'nemici esterni sembra compiuta. Scorgeva Guaimaro lo Stato in balia di pericolosi alleati, terminata la guerra, scadute le paglie, imminente il tempo d'attendere le promesse fatte leros scorgeva dall'altra parte vuoto l'erario, stanco il popolo; distrutte le campagne; però il compensare debitamente i Normanni impossibile, il licenzlarli alla recisa pericolosissimo; siechè tra tema cd avarizia sarebbesi trovato a gravi partiti, se quasi inaspettatamente non gli fosse nata-favorevole occasione di allontanarli, non solo senza infranger l'amicizia, ma raddoppiandola. Giunsergli legati da Costantinopoli a supplicarlo di cedere per alcun tempo A. 1010 all' impero greco il braccio de' forti guerrieri, perche servisse a riconquistare la Sicilia. Sé Guaimaro abbracciasse di buon grado questa proposta non è a dire; ne le istanze degli oratori bisantini appoggiate dalle molte lusinghe del principe di Saferno parvero da rifiutarsi a guerrieri avidi di ventura e deparo. Indi a pochi di 500 uomini a cavallo guidati da Guglielmo, d'Altavilla, raggiunsero, l'esercito raccolto da' Greci per quella spedizione; e bentosto Messina presa, i Saraceni vinti in campale giornata, Siracusa costretta a capitolare per fame, furono i frutti del valore normanno (1).

Ma a questi frutti corrispondevano troppo male le ricompense: delle spoglie di 45 città, del bottino raccolto ne campi di Rometta non la più piccola

1-80

<sup>(1)</sup> Gaufr. Malaterr. Hist. Sic. L. L. c. 4-7, 40 (R. L. S. t. V).

norte cra-stat distriburia à chi ne avea avuta una così grande alla fatra. Gugliefmo istesso s'era come, veduto escluso dalle nurra di Siracius, sutto le quali, avendo passato fuor fuora d'una stupenda lanciata l'emiro, sortio a combattere e, casì pure acquistato il pome di Braccio di forpo, Però le fre eranò cresciute alla giornata ne bollenti autini de venturieri Normanni, e insiem colle ire un dispregio incefiabile verso quest'impero orientale, verso questi Greci miliantatori pottoni, e certa cupidigia d'acquisto, chie pareva aspettar solo uno ecasione per iscoppiare: volle id destino chiamare un Italiano a suscitarla e volgeria a rovina del Bigantini.

Era fra cestore stipendiarii un Ardoino, già vassallo dell'arcivescovò di Milano, ed ora stante le discordie; della patria esule con molti àmici, e costretto a stentare il pane del venturiero. Costui, ressendo stato ignominiosamente punite per motivo di certa sua querela cio general greco, pensò veidetta da Ingrandirno chi la tentasse (i). Chiusosi però in petto tutto lo sdegno, frena l'impeto de'Normanni, vestesi a festa, e quasi-che la pena, ricevuta sia stata a debito castigo, va passeggiando per gli alloggiamenti. Stupiva il campo, stopiva l'istesse generale della maravigliosa mutazione; e già questi, paragonando a presenti gli antichi modi del guerriero lombardo, applaudivasi in

<sup>(1)</sup> Aviera Archinio predato sul nemici un generoso destigio. Il guioral graco lo pretese per se: Ardoino il nego: quindi la lite liviquerissi di sorta, che il generale gli fe condur via il cavallo, e lo condamo a esser frustato mado per tutto il campo. Guil. Apnii. Hist, pennal, 1, 205. – L'Vat. de li Norm. II: 13. — Gaufr. Malat. cit., J. 8. — Leo Osticus. Chr. II. 67. — Gautler cit., L. Yo. h. 5.

segreto del proprio rigore; quand acco inaspettata novella sopraggiangergli: —i Normanni aver di notte abbandonato gli alleggiamenti, Ardoino essprie dace, o col favore d'un salvocondotto astutamente carpito, già essère in punto di passar lo stretto e rovesclarsi, sulla Puglia.

Invano il capitano greco si sforzo d'impedire il viaggio a Inggenita Ardoino, sbaresto appena in Italià, corre in Avesa da Rainolio Deregot; v rappresen-tatagli Vignavia e la scelleraggine bisantina, no istiga lo sdegno, rie stimota l'ambizione! — Pochi mercenarii russi e varaigi (1) Art. mostra di difendere contrade pèr ogni lato aperte, in sè diviso e ritrose a quel giogo: conoscer ben lui e i sual compagni, conoscer per prattea le vici più mascose, i modi più certi, onde ferire il cuore di quella mole d'impero obbrobriosa; non manera raniet tra le squadre ostili; autico poi ossere tutto il popolo bramosq di novità. A' che altre ragioni? La Puglia sia premio al più audace,

A queste parole Rainolfo non ebbe indugi da opporre; e senza più, messi insieme 300 fanti e 700 cavalli, uonini a dir vero male in arnese ma esperti

<sup>(1)</sup> Cen questo nome appellavansi i riercenarii piri did degli imperatori precii. Provenivano dalla Scandinavia. Portavano longhi capegli, azza d'arme in ispalla. Vegliavano i sonni dell'imperatore, custodivano le chiavi della città, dove questi dimorava, e quelle del pubblico carino. Quando Guglielmo il conquistatore s'impadronti dell'Ingluiterra, motti nativi, abbandonata l'isbola, si rifuggironto a Costantinopoli e presero soldo tra Varangi, con escempio imitato poi da altri loro compaciani. V. Thierry, Hist. de la Conquele, 1, 111. 30. 318; t. 11. 127. Gator. Malati. 111. 71.

e risoluti, li distribuisce in 42 schiere, doputa, e ciascuna un capó, e prefiggendo ad Ardono meta di tutto
che siasi per acquistare, dà cominciamento, all'ardita
intrapresa. Ecco adunque i Normanni, già devoti
pellegrini, poscia guerrieri di ventura a soldo, pigliare ora l'apsolto di conquistatori, e romper guerra
all'impero d'Orientel.

Ma affinchè i principi vicini avessero mottvo di favorirli, e il foro vantaggio venisse desiderato da popoli come proprio, tutti uniseme concessero, il titolo
del comiando dapprima ad Atenolfo, fraiclo del signore di Benevento, dipoi (postocda banda Atenolfo
per causa di certi dissapori) ad Argivo, figliuole di
Melo, l'antico lore confederato. Sotto cotsti capi impertanto Guglielmo, Unifredo e Drogone d'Altavilla
occuparona quasi senza contrasto Melli, Venesa, Ascoli
e Lavello, vinsero i Greci sull'Olivento, li rivinsero

Melo, l'antico loro confederato. Sotto cotesti cani intpertanto Guglielmo, Umfredo e Drogone d'Altavilla occuparono trussi senza contrasto Melfi, Venosa, Ascoli e Lavello, viusero i Greci sull'Olivento, li rivinsero presso l'Aufido, li sbaragliarono la terza volta al Monte Peloso; e, trovando favore nelle altrui discordie, parte della Puglia assoggettaronsi affatto, parte costrinsero a tributo. Al rumore di tanta fortuna nuovi guerrieri accorsero in frotta dalla Italia, dalla Normandia, da tutta la Francia: nè senza meraviglia avresti allora veduto il concitato abbracciarsi de' vecebi e nuovi commilitori, e il tumultuario rinnovar delle conoscenze, e il presto distribuire a' venienti di terre, armi, prede, promesse e incumbenze. Pur quanto più si donavà (eselama un cronista), tanto più ne avanzava, stante il moltiplicar delle forze: talehè se il canuto Tancredi ritiene tuttavia nella deserta Altavilla gli ultimi due nati, a stento e lor malgrado li ritiene, e solo a patto che la loro figliuolanza sara messa a parte di tutti l guadagni (1).

Soggiogata la Puglia, tennesi a Melfi un generale a 1011 concilio. Quivi Rainolfo Drengot d'accordo col principe di Salerno (a cui, siccome a prima cagione d'ogni fortuna, si continuava tuttavia l'antico omaggio e servitù), distribui tra' capi le terre acquistate o in punto di acquistarsi. Siponto col Gargano a se medesimo, Ascoli insieme col titolo di conte a Guglielmo Braccio di ferro, a Drogone Venosa, ad Arnoline Lavello, a Rodolfo Canne; e così ad ognuno la sua porzione. Ne le ragioni di Ardoino vennero dimenticate affatto. Melfi poi, rinnovata di mura ed accrescinta di gente. fu assegnata per comun sede di tutti (2). Però tra due gran case restò divisa tutta la provincia: quella di Drengot, che da Aversa dominava Gaeta e le terre che guardano il mar di Napoli ; quella di Altavilla rappresentata da Guglielmo Braccio di ferro, la quale reggeva la Puglia e già s'accostava alle Calabrie. A questa erano serbati gli alti destini, a questa l'onore di ricuperare la Sicilia al culto cristiano!

Fin qui ogni cosa era procedita ottimamente coll'assenso e colla guida di Argivo, il figliuolo di Melo. Ma non era ancera sciolto il concilio di Melfa, che quegli vinto o dalla rabbia di non avervi conseguito Otranto e Taranto, città da lui forte ambite, oppure inebbriato dalle grandiose profette de Greci, si dichiarava apertamente nemico. Da ciò i Normanni trassero motivo di maggior sorte; chè, dopo avero sconfitto Argivo in più incontri e cacciatolo in semilianza di

<sup>(1)</sup> Gaufr. Malat. I .- 10. 11.

<sup>(2)</sup> Leo Ostiens, 11, 67,

mendico fuori d'ilalia, imatzivano nel cuore delle Calabrie la rocca di Squillace a fondamento di prà alli progressi; e con una nuova vittoria sul cataallo pane Enstasio assecuravansi per senipre di titti gli accuisti (d):

Nello stesso anno essendo morto di malattia, Guglielmo Braccio di ferro, coll'assenso del principe
di Salerno (2) surrogavangli nel coniando il fratello
Drogone. Indi a pochi mesi l'imperatore Enfreo m
A 1017 a Capua, in generale assemblea, 16 nivestiva della
signoria della Puglia (3). Così l'imperio ottenuto coll'armi veniva afformato coll'autorità. Drogone, oramiai accolto mel novero de principi legitimi, stringeva
parentado col principe di Salerno, alleanza con Bonifacio marchese di Tocsana, il più potente signore
d'Halia, e conferiva la cavalleria d'onti de'Marsi e ad
altri illustri vicini, che si attribuïvano a onore il ricevera dalle sue mani (4).

per mano di sicarii un molto iniquo fine a quel valoroso. Argivo, rispedito da Bisanzio con gran Viluppo di denarie di ciancie, corruppo alquanti Pugliesi e 10 zeo familiari di Drogone; i quali insorgendo in un subito terfe. Se non che Unfredo successe di presente all'estinto fratello, e con novo vittorie riordinò lo cose sconvelte in quel subito trambusto. Quanto ad

- Ma nel picno delle contentezze il tradimento ordiva

<sup>(1)</sup> Lupi Protosp. Chr. p. 43 (R. I. S. t. V).

<sup>(2)</sup> Et estoit approuve de Guaymère, L'Yst, de li Norm.,

<sup>(3)</sup> Gaultier d'Arc. cit. L. I. ch. 7. p. 141.

<sup>(4)</sup> L' Yst. de li Norm. H. 34.

Argivo, moriva egli poscia a Costantinopoli, come muolono i traditori, in dispregio a chi hanno servito, in odio a chi hanno ingannato.

Liberati appena da'Greci, vidersi i Normanni assaliti da non-più atteso avversario. Fossene cagione la brama di sottomettere e dilatare la signoria di Benevento poc'anzi conseguita, fossene un segreto trattatocoll'imperatore greco, o le préghiere dell'abate di Monte Cassino e degli altri principi sempre più malmenati da' Normanni, o infine lo spavento che di lor valore e fortuna era omai penetrato sino in Roma, fatto è che papa Leone ix con grosso esercito raunato da molte bande si mosse in persona a guerreggiarli. Sopravanzava egli per copia di genti, sopravanzavano i nemici per animo e disciplina. Si 48 e acombatte a Civitella in giusta battaglia, e la fortuna gno 1023 si mostro favorevole a guerrieri di Francia. Il papa, rotto e fatto prigione, ribenedì i vincitori, li confermò nella possessione della Puglia, e di aggiunta gli investi di tutto che fossero per conquistare sui Greci in Calabria, sugli Arabi in Sicilia (4), Però verso queste provincie rivolgevano i Normanni ogni loro pensiero.

## VI.

Principale autore della vittoria di Civitella fu un giovinetto, di nome Roberto, di soprannome Guiseardo, minor fratello a Guglielmo, Drogone e Umfredo, ma non men di loro potente di animo e di corpo. Varcava egli appena il secondo lustro, quando

Leo, Ostiens, H. 87.— Gaufr, Malaterr, I. 14.— L<sup>1</sup>Yst, de li Norm, 111, 37.

aveva veduto partire dalle soglie paterne i fratelli maggiori; poi d'anno in anno i successivi racconti delle costoro maravigliose imprese è grandezze, crano per lui state esca fatale d'accesissima emulazione: Colà sotto le nere volte del paterno castello aveva egli udito delle gesta operate in Sicilia, del conquisto della Puglia, del concilio di Melfi, della divisione delle terre; quindi la potenza di Guglielmo, quindi le costui vittorie su'Greci, quindi i recenti onori impartiti a Drogone nella imperiale assemblea erano sopraggiunti a metter fuoco su fuoco. Insomma questi racconti, cui già ingrandiva la lontananza di chi n'era oggetto, e l'affezione di chi li faceva, resi ancor più grandi dalla giovanll fantasia, si fattamente invaghirono il nobil garzone che un dì, travestito da pellegrino ne con altro seguito che di cinque cavalleri e trenta sergenti, volava alle terre de'suoi desidorii. Bentosto Umfredo, fatto esperto della sua saviezza, gli confidava sotto Civitella l'ala sinistra dell'esercito (1).

In premio della bravara dimostrata in questa battaglia, Roberto ottenne dal fratello l'investitura della
Calabria; provincia, a dir-vero, hen lontana dall'escre sottomessa: ma la molta felicità del passato
faceva riputar, prospero anche l'avvenire. Accintosene pertanto all'impresa, Guiscardo scelse per fondamento di sue operazioni il castello di s. Marco,
fortissimo propugnacolo da esso tui costrutto su opportuno giogo quasi a cavaliere dei due golfi di Napolie di Taranto: e quivi ad ammassar armi, radunar
compagni, e distendero l'ambizioso sguardo sulla

<sup>(</sup>t) Gauttier cit. L. I. ch. 6. p. 130.

sottoposta contrada. A ció cupidigia, a ció presente o flura necessità di sostentarsi in mezzo à popolazioni col escreti ostili lo sospingera. Imperò rustici abituri, tranquille borgate, unobili corrovane di mercatanti, selvaggio dimore di feudatarii, quando meno se l'attendono, eccotele a un aratto sorprese e spogliate da venturieri Normanni de maggiori terre frode o largo assedio minacciaya. La felicità dell'esto nobilitò poi queste temerarie fazioni col titolo d'imprese. Noi qui acconeremo le pfii curlose.

. Una sera lo scalco s'appresenta a Roberto e gli narra - a tale inopia esser ridotta la rocca da fallire il cibo pel domani: il paese abbandonato da' contadini ricoltisi a'luoghi forti, epperciò vacno d'uomini e vittovaglie, render le scorrerie, se troppo lontane, pericolose, se troppo vicine, inutill. - A questa nuova Roberto consulta i suoi saccomanni, e ne ritrae che in certi valloni oltre asprissimi gioghi stanno ammontate le ricchezze di molti villaggi. Ma chi vuol porsi all'inestricabile impresa di salir fin colà, fra tanti ostacoli d'uomini e di natura ? Allora egli manifesta loro l'estremità a cui sono ridolti: - tanto esser meglio morir combattendo e tentando fuor di casa. cho in casa di certa inedia: e poi clie merte? Coraggio e prestezza, ecco il fatto d'ogni buon tentativo: andassero adunque: ei médesimo co'suoi più fidi verrebbe loro incontro ad agevolarne il ritorno.-

Ciò detto, li congeda alla spedizione, e non si attentando a commettersi scopertamente nelle loro mani simula di porsi a letto: Bla non appena abbuià, ch'ei sorge, copresi di rozzo saio, e confuso fra la furba cammina tutta la notte senzà far motto o cenno dell'esser suo. Superati i monti, ecco nel fondo d'ubertoso vallone apparir la ricca preda in guardia a gente. sepolta nel sonno. L'avvicinarvisi, l'ammassarla, il portarscla via fu opera di gran silenzio e di poca fatica: Lo spuntar dell'aurora scoperse il gran furto a'paesani, che cell'armi a stormi accorsero su'passi de'predatori. E già pel sovrastare del nemico i saccomanni, usi a bottinare alla sicura, accennavano di fuggire; allorche Guiscardo, squassando l'asta, si appalesa loro, e tanto fa colla voce e coll'esempio, elte li rivolge addietro. I persecutori, urtati nella foga del correre, dapprima si ristettero incerti: poscia assaliti in quella che si credevano assalire altrui, ruppersi a fuggire, lasciando quasi senza contrasto ai vincitori, oltre il bottino già fatto, arme e corsieri. Così, da pié messisi a cavallo, i saccomanni s'affrettarono verso il castello; dove la guarnigione de' Normanni, inconsapevole del fatto, in gran tumulto e affanno ricercava il proprio duce, e avrebbe respinto per nemico lo stuolo de'veuienti, se Guiscardo, spronato innanzi, non si fosse dato a conoscere, narrando poi fra le risa e gli applausi la lieta vicenda (1). · Un altro di chiama egli a colloquio sotto le mura di e mentre a certa distanza di qua i Normanni, di la i cittadini stanno spettatori della conferenza, repente

Bisignano Pietro Turra, ricchissimo di quella città; e mentre a certa distanza di qua i Normanni, di là i cittadini stanno spettatori della conferenza, repente coglic il destro, afferra quell'uomo di forme smisurate a mezzo il corpo, e gittatoselo in ispalla si volge ai suoi. Allo strano caso Bisignanesi e Normanni accorsero verso Guiscardo, quelli per ritorgli, questi, per

<sup>(1)</sup> Gaufr. Malat. I. 16. - L'Yst. de li Norm. III, 9.

accertargli la ricca preda. Ma intanto che tra loro sazzuffano, invano Pietro si sforza con piedi, e con mani di svincolarsi dalle possenti-braccia dell'avvérsario; il quale sempre pin l'attanaglia, ed ora abbaratfiandosi con lui e avvoltolandosi sul torreno, ora trascinandolo o sospingendolo alla meglio, tanto fa che sel trae in sicuro (1). Del "resto I Bisignanesi colti alla sprovveduta furono di leggieri respinit dai Normanin preparati a cio; e i denari del riscatto del divizioso prigioniero agevolarono al Guiscardo i modi di costringero a tributo e servigio Cosenza, Bisignano, Martorano, Insomma quasi tutta la Calabria citra (2).

herto Guiscardo a forza aperta usurponne la successione al figliuolo Abailardo. Gli giunse allora di Normandia il fratello Ruggiero, giovane feroce, di bello e robusto aspetto, facile cogli amici, giocondo nel conversare, ma non men ritroso a sopportare i comandi altrui, che rigido a far eseguire i proprii. Mandato con 60 cavalli in Calabria a proseguirne la conquista, Ruggiero dapprima fe' centro alle sue scorrerie la vetta di alto giogo, d'onde scoprir tutta la campagna attorno; poscia, essendosi difatati i suoi acquisti, elesse per sede il castello d'Incifola, Di costi la sua bravura, la sua fortuna sorsero a tale, che lo scaltro Guiscardo ne adombrò: ben tosto le calunnie degli avversi, gli esagerati parlari de' favorevoli, la grandezza medesima delle prede inviate dal giovane in dono al fratello, mutarono la gelosia in diffidenza,

<sup>(1)</sup> G. Malaterr, I. 17 .- Leo. Ostiens, III. 16.

<sup>(2)</sup> Eo videlicet pacto, ut castra sua retinentes servitium tantummodo et tributum persolverent. G. Malat. L. 48.

la dissidenza in persecuzione e la persecuzione in nimista e lite. Al postujo Ruggiero gettossi per disperrato in grembo all'altro suo fratello Guglielmo, chedominava nel Principato.

Ruppesi da questo istante un'acerbissima lotta tra i due famosi fratelli, or tacita, or palese, or quieta per tregue, or sanguinosa per guerresche fazioni. Ne l'eccellenza de competitori importava pocò a mantenerla accesa: Ruggiero tutto impeto e audacia, e stante la piecolezza medesima delle sue forze difficilissimo ad espugnarsi: Guiscardo forte bensi e feroce, ma più maturo di senno; sicche la, dove l'astuzia valeva, amasse meglio con essa accertare il successo. Però: se di fama e di denari e di potenza immensamente superiore, per questo appunto più vulnerabile: perchè come guardare si grande Stato in modo che Ruggiero, sopravvenendo a guisa di folgore, non trovasse strada ad offendere? E per altra parte come mai fermar costui, le cui vestigia or qua or là di repente apparivano, ed erano ceneri e saccheggi? Del resto entrambi ambiziosissimi: ma l'uno come giovane, ambiva solo d'acquistare e andar innanzi: l'altro, già provetto e potente, non badava tanto allo acquistare, quanto al non perdere. Pur in ambedue era un'occulta forza che li traeva ad unirsi: in Ruggiero bisogno ed affetto; in Guiscardo opportunità di valersi di quell'animo smisurato a smisurati disegni.

Ma prima che questa occulta forza acquistasse norbo sufficiente a pacificarli, non breve tempo aveva a trascorrerc, e in questo intervallo Ruggiero (come egli stesso ordinò di narrare a Goffredo Malaterra) davera scendere all'imo di ogni miseria per salir quindi all'apice dell'umana grandezza. In odio e terrore a tutti. Greci, Italiani, Normanni è Saraceni, così, come da tutti ei ricevea guerra, a tutti la misovea; poiche od egli guerreggiava gli altri per sostentar se stesso, o gli altri guerreggiavano lui per propria difesa o vendetta. Il selvaggio ricetto della Scalea, rocca donatagli dal fratello Guglielmo, era poi il sito, ove i frutti della rapina, pane, greggie, arme, vesti, straini, suppellettiti, sicuramente venivano trafugati. Nè sdegnò egli talora aggirarsi sotto le mura di Melfi travestito oli fido scudiero Blettivo per rubarne certi bei destrieri, o per lunga e disastrosa-scorreria assaltare mercatanti, e col, denaro depredato rifar la lagigata venutagli a ytto segueti (1).

In conclusione Gulsando, mirando sempre più a. 10:20 crescere nel fratello la caparbieta, in se stesso il danno; calò ad un accordo, e cesse a Ruggiero la metà inferiore della Galabria. Allora mediante il costui aiuto espugnava Reggio, e, non veggendo altri ostacoli a'suoi desiderii, si faceva rinvestir dal papa non che di tutto il regno, anche della Sicilia; si faceva acclama duea dall'escritio; stringeva nuovo e più alto maritaggio, e sterminava i signori Normanni ritrosi a obbedienza (2). E di questi sfogli d'ambiatone e rano vittime i vecchi commiliatni suoi, la prima consorte rifiutata perché di sangue non abbastanza illustro, e il nipote. Aballardo, privo del paterno deminio, esube e tapino à Costantinopoli!

<sup>(1)</sup> G. Malat. I. 19-29.

<sup>(2)</sup> Leo. Ostiens. Chr. Cassin. L. III. c. 16. — Cardin. de Aragon. Vit. Rom. Pontif. p. 301 (R. L.S. t. III, p. 1).

# VII. Ma mentre Ruggiero sta in Calabria, tutto inteso

A. 1000 ad ordinarla a' proprii voleri, eeco presentarglisi certo emiro saraceno, che offeso e perseguitato a' morte da uno de'tanti capi, sotto i quali è smembrata la Sicilia, gliene propone la conquista, gliene mostra i modi, e gli si offre in soccorso. Il giovine condottiero per quell'anno si restrinse a pigliar notizie del paese, saccheggiando con 60 compagni i contorni di Messina. Ma l'anno seguente, intantochè A 1061 Guiscardo aspetta sulla spiaggia calabrese il vento favorevole per dar le vele a grosso naviglio, e i Messinesi sulla spiaggia opposta s'allestiscono a battaglia, varca egli prestamente lo stretto su leggier barchereceio, approda di nascoso eon 500 armati, assalta Messina vuota di difensori, e prima che il sappiano se ne rende padrone. Alla desiderata novella Guiscardo salpò da Reggio, e passando fra le navi nemichedubbie ed atterrite, afferrò senz'ostacoli il lido siciliano. Quindi dalle forze congiunte de' due fratelli molte terre venivano occupate, e 45 mila Saraceni sconfitti in sanguinosa giornata (1). Cosl inauguravasi la nobile impresa della redenzione della Sicilia!

Se non che la vittoria rinfiammava nell'animo A. 1662 sospettoso del duca il mal soficeato livore verso il fratello. Aggiungevan materia allo sdegno sia la propria ritrosia ad adempiere le fattegli promesse, sia le feroci istanze del giovane cupidissimo d'imperio, a cui era pur vero che di tante terre sottomesse

<sup>(1)</sup> G. Malat, H. '1-18. - L'Yst, de li Normant. V. 23.

col proprio sangue, Melito sola era stata acconsentita dall'avaro fratello. In breve dopo alquanti diverbii s'inacerbl la cosa di maniera, che Ruggiero, disdetta fra 40 di l'amieizia a Guiscardo, si ritrasse a Melito, e Guiscardo (che per essere il più forte si credeva l'offeso) accorse ad assediarvelo. E già circondata la rocca di bastite, gli appariva vicinissimo il termine d'impadronirsene per fame; allorchè inaspettato nunzio gli reca - Ruggiero, sfuggito non si sa come da Melito con cento compagni, essere entrato in Gerace, averla rubellata, e tenerla in sua mano. - A questa nuova Guiscardo scioglie l'assedio, copresi di mentite spoglie, s'introduce furtivamente in Gerace, e mediante l'opera d'un Basilio, ospite suo e principal cittadino, muove occulto trattato per ridurla nella pristina soggezione. Ma sul più bello le ciancie d'un servo scopersero ogni cosa : Basilio e la moglie a furor di popolo vennero necisi ; il duca stesso fu preso e stretto in catene; ne avrebbe cansato ugual supplizio, se Ruggiero, dando a divedere di volerne pigliare ei medesimo alto castigo; non lo avesse strappato agli artigli della furibonda moltitudine. Narrano le storie che i due fratelli, al primo mirarsi in tanto cambiamento di fortuna, ristettero come sospesi: poi piangendo e gridando si precipitarono nelle hraccia l'uno dell'altro. Da quell' istante ogni dissapore svanl (1).

Altri pericoli e non men fieri travagli attendevano Ruggiero nella Sicilia. Era stata sempre massima dei capi Normanni di cominciare le loro imprese col raf-

Commence

<sup>(1)</sup> G. Malat. II. 23-29

forzarsi in un luogo; quivi aspettar poi l'occasione o procaeciarsela per allargarsi allo intorno. Ruggiero svernava quell'anno in Tráina, città abitata quasi tutta da Greci, col disegno di stender di colà il suo braccio nel cuore dell'isola; quand'ecco i cittadini, non so se più stanchi della insolenza soldatesca, o vogliosi di libertà, levare tumulto, chiamare dentro i Mori, e con tant'impeto erompere sulla guarnigione, da darle appena tempo di ridursi in un piccolo quartiere e trincerarvisi. Trecento erano i Normanni. e tutto il verno si difesero da cinquemila Saraceni e dalla cittadinanza ribelle. Quali molestic di freddo e fame vi tollerassero, non è à dire. Continuo era di e notte il dare all'arme, continuo l'assaltare e il respingere: par le membra de' forti campioni, per quanto esinanite dalla fame, non davano scuno di stancarsi. In tanta miserià lu visto talora Ruggiero colla giovinetta sua sposa cucinar il pranzo alla brigata intesa a custodire i serragli, e, non avendo tra marito e moglie che una sola veste, or l'uno or l'altra prestarscla per uscir di casa. Un di I nemici, uccisogli sotto il destriero, già s'erano precipitati ad afferrarlo; quando egli, rizzatosi in furia e menando a tondo la spada, s'apre la via di mezzo alla folla, e colla sella in ispalla sano e salvo si riconduce a'suoi (1).

Alla fine un'audace sortita di nottetempo scioles i 1.031 Normanni dal grave travaglio; e tosto gli tennere dietro sempre maggiori e quasi incredibili vittorie. Per conseguenza della quali Roberto Guiscardo investi il fratello della Sicilia; e ne ricevette appoggio, onde

<sup>(1)</sup> G. Malat. I. 29. 30.

sottomettere le signorie indipendenti del regno di Napoli. Morto poi Guiscardo in Albania, quando già A. 1085 si preparava ad espugnare Costantinopoli e a cingersi, dicevasi, la corona d'Italia, in tre dominazioni restarono divise le provincie conquistate da'Normanni; la Sicília a Ruggiero, la Puglia alla stirpe di Guiscardo. Aversa a quella di Rainolfo Drengot, Indi a 42 anni un Ruggiero, nato di quel primo famoso, riuniva sotto di sè la Sicilia, la Puglia e le Calabrie : e, soggiogata Napoli ed espulso da Capua e Aversa chi vi signoreggiava, distendeva con regal titolo l'imperio su totte le terre comprese dipoi sotto il nome delle Due Sicilie. A questa altezza molta bravura, somma fortuna, lecite ed illecite arti d'ingegno condussero la prole di quel buon Tancredi d'Altavilla, che teneva feudo di dieci militi da Riceardo duca di Normandia.

## 'VIII

Ungheri, Saraceni, Normanin non furono i soli venturieri, che militasseró per mercede in Italia prima dell'instaurazione de'Comuni. La piaga de'mercenarii era realmente ingenita a qualsiasi reggimento feudale. Infatti, quando i vassalli ribellavansi in massa, quali altre forze se non se le stipendiarie, poteva il principe adoperare a soggettarli? Ed essendo il servigio feudale imitato per tempi e luoghi, quali altre armi, oltre quelle, potean vegtiare nella stagione, di pace alla persona di lui, alla esceuzione degli ordini più delicati, alla guardia de'luoghi più cari, infine all'adempimenta d'imprese non contemplate ne', patti d'infeudazione? N. de a questa necessità furono esenti i principi di stirpe normanna: ma

The Consti

allorche le grandi venture e gli splendidi guadigni della conquista furono cessati, e-i discondenti di Gui-scade e di Ruggiero presero a regiara e sopra sidditi, lasciando il primeggiare tra compagni, apparvero nel regno le armi mercenarie; e qual re comincio a ricettare a soldo ventureri nostati e francesi, quale a mantener di continuo co denari suoi proprii le squadre armate di questo e quel barone (1). Gli effetti di siffatto consiglio furono quali quest'istoria nostra per l'unga serie di escenpi, mostrora : abbiezione da, una parte, insolenza dall'altra or gli stipendiarii unirsi.

A 1100 alsudditi per imprigionare il 1-qe ora innalzare con sovversione dello Stalo uomo indegnissimo a massimo potere (2): ora star devoti all' obbedienza d'un eulattes meco, e quest'eunuco aver la somma delle cose; ora far massa con altri venturieri accossi di Spagna al

rumor de tumult (5).

Quando gli anatemi di Gregorio vu ebbero concitato l'Alemagna contro Enrico iv; con nessun altro
nerbo che co venturieri raccolti al suono dell'oro bisantino trovò egli modo non solo di difendersi, ma
orre l'ascettio alla mole d'Adriano (4). Un secolo

<sup>(1)</sup> Abb. Telesin. Hist. 11, 70. — Gaufr. Malat. II. 20. 34, e V. il §. 95 della nostra mem, su' mercenarii (Atti dell'Accademia di Torino, serie II. t. II).

<sup>(2)</sup> Romuald, Salernit. p. 201 (R. I. S. t. VII). - Hugon, Falcand, Hist. p. 270 C (ibid.).

<sup>(3)</sup> Ilugon Falcand. p. 307. 319. 328 (R. I. S. t. VII). Verso questi lempi cominciansi a chiamar Conestabili i capi degli stipendiarii.

Milites stipendiarii cum Comestabulo suo ..., Hug. Falc.

<sup>(4)</sup> Petr. Diac: Chr. Cassin. III. 70 (R. I. S. J. IV). -

dipoi ne rinnovava gli esempi Federico Barbarossa, allorche; consunte già le forze e la pazienza de vassibli, confidava a mercenarii la guerra contro i Comini staliani, Altri di cosforo assoldò di qua dalle Alpi, altri menò seco da fuori. E fu tutta italiana quella schiera, detta per istrazio de figlinoli d'Arnaldo A. 1150 (Arnaldo era stato arso qualche anno avanti per cretico, e il mondo lo giudicava dal fine toccatogli), la quale pel sicuro maneggiar delle fionde generò tra difensori di Crema supersiziosa, esagerazione, che ogni loro ferita fosse mortale (1).

Del resto sia nella Germania sia nella Francia la milîzia a piè, sdegnata da vassalli, era esercitata quasi unicamente da'venturieri. Chiamayansi coterelli, bra-. banzoni, rutturii e ribaldi; alla qual ultima voce, spogliata che fu del significato militare, rimase perciò sempre quello d'uomo di perduto costume. Il servigio che que principi ne ricavavano, cra molto grande; lo sperpero, che ne derivava su' popoli, infinito. S'avvisarono di porvi rimedio, Luigi vu re di Francia e Federico 1 imperatore di Germania, stipulando a Tulle 1: 1170 speciale trattato a sterminió dell'infame semenza. Proibiva il trattato a'due re, ed a tutti i baroni loro sottoposti, di assoldare o favorire o ricettare qualsiasiventuriero che non pigliasse presso loro ferma stanza o scryigio: chi de' baroni contravvenisse, avrebbe bando dallo Stato, guerra continua e divieto dal dir sue ragioni, sinche non licenziasse le sue genti, e non compensasse i mali da esse arrecati (2). Tali furono le parole: quali fatti ne conseguitassero ve-



<sup>(1)</sup> Othon: Moren, p. 1031 (R. I. S. t. VI)

<sup>(2)</sup> Pertz, Monum. germ. hist. p. 142 (legum, t. 11).

dremo più tardi: Basti per ora sapere che quel-Eederico stesso, che segmava l'accordo di Tulte, indi a A 1171 quattro anni scendeva dalle Alpi, con infinity seguito di brabanzoni ed altrettali mercenarii di ventura sesuefatti alla guerra, nefandissimi, rapaci e disperati (1).

Non minore necessità di mercenarii premeva i sommi pontefici. E per verità quella notenza che vittoriosamente lottava cogl'imperatori d'Occidente, che trasferiya a sua voglia le regali corone da un capo all'altro, e rovesciava l'Europa armata sopra l'Asia, era ben lontana dal possedere grandezza di dominio o forza di esercito proporzionata a cio, Poche terre forti e vasti poderi componevano verso l'undecimo secolo non tanto la signoria, quanto il patrimonio della Chiesa : dominazione diretta non esercitava ella ancora, se non se piccola e limitatissima. Roma stessa, talvolta ribelle, non mai doma, ora occupata da un antipapa, ora sconvolta da alcuni principali cittadini e tiranni, negava non che aiuto in guerra, ma spesso certa sede in tempo di pace a quel pontefice medesimo, che lasciava tre di supplicante appiè delle mura di Canossa Enrico iv re d'Italia e Germania. Perciò, quando, attesa la natura della lite, o la prossimità dell'avversario, od altro motivo, il sentimento religioso non poteva venir commosso a porgere efficace ausilio, ed occorreva a papi di adoperare forze materiali in qualche modo commensurabili alle immense loro forze morali, e' si cenveniva cercarle altrove, e a volta a volta sorgeva

<sup>(1)</sup> Vita Alex. III. p. 463 (ex Cardin, de Aragon.). - Romuald. Salernit. p. 212.

l'uopo de mèrcenarii. Quindi mescelate di venturicri italiani e todeschi al soldo furono le schiere condotte di papa Leone fucontro a' Normanni; nei diversamente vennero composti i dhe eserciti raccolti qualche anno dipoi dall'antipapa Cadaloo (1).

Guerra civile, fiacchezza negli ordini esterni, estrema disperazione, furono eziandio non di rado le cagioni di fra abbracciare il rinedio straordinario dei mercenarii alle minori città e signorie d'Italia. Adoperolli Pavia, troppo inferiore di forze a Milano: a. 1050 adoperatolli i Napoletani per ultimo, estermo a' lor a. 1135 liberà (2): infine le rendite e suppetlettili del ricco monastero di Farfa nutriroto dinga pezza gli silpena. 4.1121 diarri de' due abati, che al 'tempo del litigio tra Chiesa c'impero sen disputavano la supremazia (3).

1.X

Queste finora narrate furono le operazioni de mercenari in Italia ne' secoli in cui la cavalleria era feudale, la fanteria poca, 'spregitat, 'inultie, e nelle città lombarde fervevano co' rudimenti della libertà quelli di una nuova e più nobile inilizia. Ma prima che trapassiamo a descriverla, giovi acconnare alcun che degli usi e delle instituzioni militari, o veramente proprii di que Normanni, le cui prime imprese discorremmo testà, oppure sembranti tali, per essere la

<sup>(1)</sup> Hermann, Contract, AA. 1053. - Vita Alex, II. p. 302 (ex Cardin, de Aragon.).

<sup>(2)</sup> Araulph, Hist. Mediol. H. 6 (R. I. S. 4, IV).—Alex. Abb, Telesin, Hist. III. 20 (R. I. S. t. V).

<sup>(3)</sup> V. la Mem. cit. §. 49. - Opuso. de Monast. Farf. p. 294 (Antiq. m. ayı t. VI).

costoro storia, sopra ogni altra contemporanea, chiara ed abbondante.

Prima di cominciar battaglia confessavano eglino per comando del principe le colpe a sacerdoti e si comunicavano, chiedendo pubblicamente perdono a Dio: nel fare il segno della croce si rizzavano; E tosto brandivansi le armi, sventolavansi le insegne, si dava fiato ne corni e nelle trombe, si battevano timballi e tamburi, e cavalli contro cavalli, e fanti e balestrieri contro quelli di loro sorta correvano ad affrontarsi (1). Dividevasi, come altrove, l'esercito in militi o uomini a cavallo, in pedoni, ed in armati di freecie, fionde e balestre. Di queste ultime fu più frequente l'uso dopo le prime crociate, I militi portavano elmo a cono, quadra e piccola visiera. scude ovale, lunga e dritta spada. Distinguevansi i nobili dal clamucio, tessuto splendente di maglie di ferro così forte e industriosamente congegnate, che da nissuna parte si notesse vincere, se non per avventura nelle giunture di un pezzo coll'altro (2). In viaggio portavano seco spada e scudo, e li seguiva l'armigero colla restante armatura : uso antico fin presso i Longobardi (3).

Divisa la notte in due vigilie, dal tramonto del sole a mezzanotte, e da mezzanote all'alba, due capi s'avvicendavano: nella sopraintendenza delle guardie (4), Compensavani, almeno talvolta, i destrieri

<sup>(1)</sup> G. Malat. H. 9. 33 .- L'Yst, de li Norm. V. 23.

<sup>(2)</sup> Q. Malaterr. II. 33. - Gauttier d'Arc.cit. L. I. ch. 6. p. 117. e pl. III. e IV.

<sup>(3)</sup> G. Malat, II. 4.-Paul. Diac. De gest. Lang. W1. 52.

<sup>(4)</sup> G. Malat. 111. 27.

uceisi o danneggiati de militi più valorosi con cavalli comprati del pubblico o imposti sulle provincie (1). Talora le armi e i destrieri di guerriero morto, in battaglia venivano donati a chiese e inonasteri per implorarire pace all'anina. Denugziale la guerra, era uso e quasi legge di enore soprassedere 40 giorni, alle offese: ma qui la gentilezza pigliava radice nella necessità posciachò, tal fosse composto il sistema feudale da esigere non minor tempo per convocare all'armi il vassallaggio (2).

Del reste, venuti in Italia tutti come compagni ed eguali a comune impresa, i Normanni nel general concilio di Melfi distribuirono le terre secondo i meriti : Melfi rimase centro, il principe di Salerno capo titolare di signorie tra loro indipendenti. Ma nel proseguire la conquista, nel trattare la guerra, questaindipendenza stabilita in iscritto scomparvenel fatto; I fratelli d'Altavilla si valsero di loro nascita e bravura per conseguire il comando delle schiere, si valscro del comando per sottomettere a sè que capi che non erano soggetti che al principe di Salerno e alla lega generale de Normanni; il concilio di Melfi non fu più convocato: e parte de capi avevan già prestato omaggio a Drogone, a Umfredo, a Guiscardo, quando istantaneo pericolo astrinse i rimanenti ad afferrare le armi. Ma il tempo della indipendenza era passato: Guiscardo colle forze de'vassalli già soggiogati soggiogò anche costoro, o a viva forza disperse. Restarono per segno di quel primitivo stato le torri

G. Malat, H. 31, 32 - L'Yst, de li Norm. VIII, 24.
 G. Malat, H. 21, 37.

erette con nuovi nomi e le mura condotte altorno le borgate, che prima erano aperte (1). Nè lo spirito dell'antica indipendenza e ugualità fu spento affatto: covò sotto ceneri; e di qui la indocilità e mutabilità notissima de baroni napoletani.

l'Normanni trovarono nelle loro conquiste le instituzioni feudali soprapposte alle longobardiche in Capua e Salerno, il dispotismo de' prefetti soprapposto al municipio estro-romano nelle città della Puglia e Calabria, nuove forme di repubblica a Napoli ed Amalfi; nella Sicilia poi rinvennero città a luogo a luogo tutto greche, o tutto italiane o saraceniche, o mescolate di que varii elementi, In tanta disunione e disformità di parti il feudalismo diventava necessità. Pertanto ai municipii furono conservati gli antichi ordini e privilegi, con qualche aggravio di tributi e prestazioni (2); i Saraceni, lasciata loro molta parte di quel che possedevano, vennero obbligati al militare servicio (5); le campagne furono spartite tra feudatarii, non solo Normanni, ma d'Italia, di Francia, d'ogni sito, venturieri di professione (4).

<sup>(1)...</sup> Eo riquiden tempore para in his regionibus castella habebantur... wajuequo Normanut ip Italiam pervenerunt, Qui sibi omnia diripientes, castella ex quilis edificare cooperunt, quiipus ex locorum vocabulis nomina indiderunt, Chron. Vulturn. p. 370 (R. I. S. t. I. p. II).

<sup>(2)</sup> Falcon, Benev, Chr. p. 102 (R. I. S. t. V).—Dipl. Reg. Rogerii, post. hist. liberal, Mess. p. 623 (R. I. S. t. VI).

<sup>(3)</sup> Lupi Protosp. p. 47. – G. Malat. IV. 17. III. 30. – Landulph, Sen. Hist. Medicl. IV. 3. – Guil: Apuli, L. IV. 274. – Falcon. Benev. p. 11₹.

<sup>(4)</sup> Dum redit, hostiles vicos et caetra subactă Dopat militibus .... Guil. Apuli, L. III. p. 268-e vedi L'Yst, de li Norm.

Questa feudalità, stabilita nel regno di Napoli molto più tardi che .in tutto il resto d'Italia, passò poscia, ognor più distendendosi, dalla campagan efile città, e fe sottomise; mentre per lo contrario in Lombardia i Comoni già risogliosi assoggettavano alla città le signorie del còntado.

Tali furano i mutamenti introdotti nel regno delle Due Sicilie dalla conquista de' Normanni!

IV. 26. — G. Melat. II. 29. III. 11. 20. IV. 15. — Falcon, Benev. p. 132.

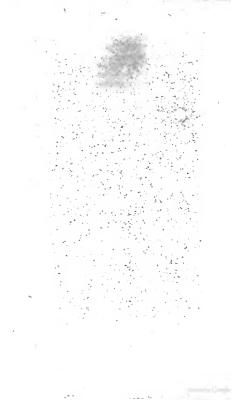

# CAPITOLO QUARTO

#### La milizia de' Comuni italiani.

## A. 1154-1300.

- Risorgimento de'Comuni e della loro milizia. I Comuni alle prese col Barbarossa. Battaglia di Legnano.
- Costituzione della milizia a piè de'Comuni. Il carroccio segno proprio di cosifiatta milizia, — Obbligazioni militari. Scompartimento della fanteria. Le compagnie d'arti e d'armi.
- III. Mutazioni avvenute nella cavalleria. Costituzione della cavalleria de'Comuni. Perchè sia tutta nelle mani dei Grandi. Ordini e privilegi suoi.
- IV. Maniere di trattare la guerra tra Comuni. Che cosa fosse la gualdana, la cavaleata, l'oste e la taglia. — Esercizii militari. Fatto atroce di Ravenna.
  - V. A mostrare le particolarità dell'amministrazione della guerra presso a' Comuni si narrano gli ordini dei Fiorentini per la spedizione contro Siena. - Nomine degli officiali. Descrizione dell'esercito. Ordini presi rispetto alle vittovaglie, ai segnali, ed alla custodia del carroccio.
- VI. Si trae fuori il carroccio e la martinella. Si fa la massa di tutti gli armati. Leggi e regolamenti militari. Disposizione della marcia. Vittoria eritorno de' Fiorentini.
- VII. Artificio de' nemici. Nuova spedizione, Disfatta di Monteaperti.



# CAPITOLO QUARTO

#### La milizia de'Comuni italiani.

Λ. 1154-1300.

I.

Non era ancora giunto al suo termine l'undecimo secolo, che una grande rivoluzione s'era compiuta nelle città di Lombardia. Al potere feudale del vescovo era sottentrato un reggimento a popolo; agli avvocati, ai visconti e vice-domini vescovili erano succeduti consoli ed anziani: infine il nuovo nome di Comune aveva cominciato a distinguere una mutazione apparsa dopo alcuni secoli di occulto apparecchio. Di già nel 1119 i consoli milanesi guidano le genti loro e delle città confederate all'assedio di Como (1); di già nel 1131 la terra di Nonantola promette obbedire in guerra a'consoli di Bologna (2): ed oramai la maggior parte de'nobili del contado ha giurato divozione e cittadinanza a'Comuni vicini, allorchè scoppia la gran lotta fra essi e Federico i Barbarossa (3).

<sup>(1)</sup> De bello Cumensi, vers. 260 (R. I. S. t. V).

<sup>(2)</sup> Murat. Antiq. m. avi, diss. XLVII. p. 184. doc.

<sup>(3)</sup> Ex quo fit ut tota illa terra intra civitates ferme divisa, singulæ ad commanendos secum diæcesanos compulerint, vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis sue non sequatur imperium. Otton. Frising. L. II. c.13 (R. I. S. t. VI).

Fino a que'tempi un vescovo, con potestà temporale emanante dall'imperatore, era stato di mezzo tra lui e il popolo. Tolto' il vescovo, imperatore e popolo rimasero in faccia l'uno dell'altro.—I diritti regali già escreitati dal vescovo dovevano eglino tornare allo impero, o non piuttesto restare al popolo, che di fatto li aveva redati?—Questa questione venne proposta da Federico a quattro dottori ne'campi di Ronegdia: i Comuni si opposero coll'armi alla decisione, che minacciava di togliere ad essi quanto di più caro avevano acquistato in più secoli di muto pattro.

Ventidue' anni d'inauditi sforzi vinsero, più col A.1161 soffrire che col fare, la possanza del maggior principe d'Europa. Milano e Tortona due volte sterminate, Crema distrutta, Susa, Asti, Chieri, Spoleto arse e consunte, ricord'aron al mondo-la Grecia e Serse.

consunte, ricordarono al mondo-la Grecia e Serse.

22 - prolit Un di gli stendardi di Brescia, Cremona, Bergamo,
Mantova e Verona sventolarono ne'eampi ov'era stata
Milano: un religioso silenzio copriva luoghii poe'anzi
centro di frequentissimo commercio, e selvatiche erbe
e sconci animali contaminavano i sacri altari e i seggi
della giustizia. Ma non furnono lente le schiere amiche, parte vegliando in arme, parte affaticando nel
lavoro, a rilevare quelle mura, a rifabbricare quello
case, e ricondurvi la popolazione vagante in esiglio
per le campagne. E chi può dire leangoscie di quelle
notti, nelle quali i cittadini, non affatto sicuri dentro,
s'aspettavano di venire assaltati d'ora in ora, e l'assalto dovera importare scempio ed eversione?

Così fu ricostrutta eziandio Tortona; così tra la

A.1168 Bormida e il Tanaro contro le invasioni ostili fu elevata dalle fondamenta una città, capace fin da princi-

pio di quindicimila armati (4). Incontro a'celpi dei consorti e degli amici aveva l'imperatore fatto avvincere alle macchine rivolte contro Crema gli ostaggi A. (159 lombardi : e i cittadini , confortando i miscri a orrenda morte, le avevano percosse con maggior tempesta di pietre e di dardi. Cuoi cotti e conditi nell'aceto, salc pesto bollito in un po'd'olio con un sorso di vino, velenosè ortiche che gonfiavano ed arrossavano A. 1174 le carni di chi le mangiava, furono per ben lungo tempo invidiato cibo a'difensori d'Ancona. E quivi una vecchia gittavasi nel furiare della mischia a metter fuoco alle torri nemiche; e quivi nobile matrona rapiva alla prole lo scarso latte dell'esinanito suo petto, per offerirlo ad un balestriere che boccheggiava a terra-dalla fame. Alzò gli occhi il guerriero, riconobbe la generosa donna, ed alla grande offerta arrossi; quindi, puntando sui gomiti e sulle ginocchia, si rizzò, si trasse alle mura, e uccise prima di morire quattro nemici.

Insomma, quando ogni cosa fu divorata e si trattò di consoli giunsero le donne ad offerirsi in pasto a'cittadini, anzi che cader preda del nemico. Queste vite, sclamarono, che a noi sarebbero di supplizio, sieno a voi, sieno alla patria comune di salute. Queste vite qui trassero nascimento, tra queste mura crebbero, da questa terra cbbero costumi, religione, affetti: ad essa è giusto che sieno restitutie (2):

Maratona ebbe il suo riscontro a Legnano. Già da qualche anno avevano i Milanesi preparato gli animi

- (1) Vita Alex. III. p. 460 (ex Cardin. de Aragon.).
- (2) Boncomp. De Obsid. Anconæ (R. I. S. t. VI).

vi si era costituita allo scopo di difendere il carroccio; quale per la conservazione de' carri falcati : quella della morte comprendeva, dissesi, 900 garzoni armati di usbergo, azza e pugnale, e stretti da giuramento a vincere o morire (1). Calava l'imperatore con nuove genti dal lago di Como per congiungersi colle altre sue schiere presso Pavia; allorché tra Legnano e il Ticino 29 mag i suoi scorridori s'abbatterono in 700 cavalli de'confederati. Ributtato quel primo ostacolo collo sforzo di tutto l'esercito, vidersi i Tedeschi incontro la fanteria lombarda, che cogli scudi leyati e colle aste piantate attendeva l'assalto, accerchiando il carroccio: Urtata respinse; nè può lingua descrivere il tumulto di quelle due grandi masse mescolate quasi a duello, corpo a corpo. Di qua pugnavasi per la libertà, per gli averi, pe'figli, per se medesimi; di là per desio d'onore, per obbedienza, per ostinazione rabbiosa. Quanto valore, quanti atti meravigliosi di virtù compieronsi tra quelle spade, cui la storia, appena curante d'accennare il risultato, lasciò obbliati senza premio! Alla per fine, cieco di furore l'imperatore stesso cacciasi nella mischia, e, smagliando le prime schiere bresciane, s'appressa al carroccio guardato da'più risoluti. Ma in questo mezzo la cavalleria italiana erasi rannodata, e accresciuta per nuove milizie sopraggiunte; mentre per lo contrario i militi nemici, essendosi dispersi a inseguire i Bresciani, verun riparo non avevano lasciato alle spalle dell'imperatore. Però come breve la resistenza, così irremediabile e

<sup>(1)</sup> Corio, Ist, di Milano AA, 1176.

piena fu la revina de Tedeschi, tostochè i nostri con molta disciplina e bravura il assattarono a tergo e nei fianchi. L'erario, lo scudo, la crocce, la lancia, il nipote medesimo dell'imperatore, il gonfalone principale dell'e sercito rimasero preda a' vincitori: di Federico stesso fu in dubbio la vita, miracoloso lo scampo. Tale fu la giornata combattuta a Legnano dalle vergini milizie de Comuni italiani (1).

Come premio alla virtù era stato il vincere, premiò alla vittoria fu un'onorevole pace. Nel trattato di Costanza venne a'Comuni accordata quanta indipen-15 gius, denza sarebbe stata pitiechè bastevole a farli grandi (183) e felici; se pari alla fortezza avessero avuto la modestia, ed all'ardire contro i nemici esteriori la prudenza verso gl'interni.

## II.

Ma già la battaglia di Legnano aveva, messo in luce le gravi mutazioni introdotte nella milizia da quel rivolgimento politico delle città. Oramai, scomparsa la fanteria servile de'ribaldi e donzelli, militavano a piè cittadini partecipi del governo; a'quali il.diritto di comiandare in pace imponeva l'obbligo di obbedire in guerra. All'esercizio poi ed alla disciplina, qualità essenziali di qualsiasi milizia, suppliva un segno venerato; prendere il quale o difendere diveniva ultimo scopo del combattimento. Così un solo era il conato, una sola la mente di tutti i fanti attestati intorno ad esso. Quel segno, dir vogliamo del Carroccio, era stato dall' arcivescovo Eriberto fin dall'anno 1039

(1) Romuald. Salernit. p. 215-(R. I. S. L VII). - Sire Raul, p. 1192 (R. I. S. t. VI).

prepesto a'suoi diocesani, come istrumento di rimnione contro la cavalleria; e forse glicne aveva porto la prima idea certo carro con una pertica soprayi e un campanello appeso, che i monasteri nel tempo dellericolte solevano mandare attorno suonando, accioche i vassalli accorressero a recare'i loro tributi (4). Milano, capo della Lega lombarda, Milano principal cagione della illustre vittoria, trasse quindi le città alleate a seguire gli esempi della sua milizia; e in breve Il carroccio fu ricevuto da esse tutto, da Bologna nel 4174, da Parma quattro anni più tardi (3).

Aveya forma solitamente di grandissimo carro, era tirato da quattro o sei buol di straordinaria statura, e tutte attorno andava vesitio di panno di scarlatto o d'altro colore. Sul mezzo elevavasi altissima trave col pomo d'oro in punta, e sotto il pomo sventolava il vessillo maggiore del Comune: la macchina poi era di tal grandezza, che sopra vi si poteva e combattere e celebrare gli augusti misterii. Dodici trombettieri seguitavanla sonando, a disteso: fanti e cavalli eletti la mettevano in mezzo.

Dichiarata la guerra, traevasi il Carroccio fuor della chiesa sulla piazza dell'Arengo, ed ogni sera per alquante settimane toccavasene la campana per avvertire tanto gli amici quanto i nemici della prossima spedizione. E col carroccio per segno di onore e per pompa ivasi incontro a re e pontefici; esopra il carroccio giuravansi gli accordi tra Comune e Conune; e quivi presso i feritti in battaglia trovavano pronto rimedio al

<sup>(1)</sup> Chron, Monast. Novalic. L. II. c. 10. p. 706.

<sup>(2)</sup> Tolosan. Chr. c. 81 (Rer. Favent. script.). - Affò, St. di Parma, t. 11. p. 259.

corpo ed all'anima(1). In questo segno vincerai (éclaniava un di certo cittudino di Padova, ipanimendo il figliudo a combattere virilmente): da questo segno pende l'onore, la gloria, il nerbo del nostro Comune; chè non via castello, non borgo in piano o monte di tutto il dominio, a difendere il quale il popolo di Padova con tanto vigore pugnerebbe, ed esporrebbe tutto se stesso (2) »;

Proprio stendardo di popolar fanteria fu adunque il carroccio, e tanto duro quanto la liberta. Tatti combattevano sotto di esso, perchè tutti partecipavano nelle pubbliche cose, e i danni e gli utili non erano quasi tanto dello Stato, come di ciascuno.

Infatti la guerra trattavasi a modo di fazione: .e siccome a vinti soprastavano gli ultimi mali, così comune
a tutti la necessità di maneggiare l'arme dentro e fuori
delle mura. A questa naturale necessità la legge poi
aggiungeva stimolo e sanzione. L'estrema infanzia e
vecchiala, grave malattia, e pochi specialissimi uffici,
salvavano appena dalla milizia: e tuttavia chi ne andava
escnte, pagava l'imposta dell'arco o del balestro, secondoché era stato inscritto tra gli arcieri o i balestrieri.
Veniva-intimata la spedizione dal grido de'banditori,
che andavano attorno agitando le bandiere, e dai
rintocchi della campana del carroccio o dell'aréngo.
Con questo nome d'arengo indicavasi sia la generale
assemblea di tutti i cittadini, sia la plazza ove questa
veniva convocata; sieceme poi nella piazza dell'a

<sup>(1)</sup> Per tutto questo capitolo citiamo una volta per sempre la nostra mem. Sulla milizia de' Comuni (Atti della R. Accad. di Torino, Serie II. t. II).

<sup>(2)</sup> Rolandin. Chr. L. IX. c. 2. (R. I. S. t. VIII).

rengo solevasi e concionare al popolo ed esercitare all'armi la gioventu, così provennero dal doppio scopo le due diverse significazioni presentemente attribuite ad aringare e ad aringo (1).

Del resto, al primo suono della squilla pinatavasi un torchietto acceso sotto la porta per dove era comandata la spedizione: chi non raggiungeva la sua insegna prima che quello s'estinguesse, incorreva castigo. La pena, pe'ardivi cra in denari; pello più gravi mancanze era infamia, esiglio e confisca (2). Il gonfaloniero che fuggisse dalla mischia o abbassasse l'insegna, era reo di morte i suoi cavalli, le sua armi abbruciavansi: la sua prole, tutta la sua discendenza in perpetuo veniva esclusa da qualsivoglia onore od ufficio (3).

Dapprincipio, essendo la qualità di cittadino inseparabile da quella di soldato, così la fanteria come la città, era divisa per quartieri o per porte. Ogni quarticre aveva consoli, capitani del buon ordine, custodi alle provvigioni, insegne proprie e pascoli sotto le mura: e suddividevasi in cappelle, parrocchie, vicinie o contrade, comechò si chiamassero secondo i paesi (4). Come dentro le mura la città, così fuor di esse il distretto ora scompartito in quartieri, porte o faggie. Queste somministravano le carra, le bestie da soma, i guastatori, la cavalleria leggiera,

<sup>(1)</sup> Ducange et Carpentier, Gloss. vo . Arenga.

<sup>(2)</sup> Statut. Mutin. A. 1338 (Antig. M. avi, diss. XXVI, p. 488), e vedi la Mem. cit. sulla milizia de'Comuni.
(3) Qui in generali exercitu non fuerit, et qui de janua sine

<sup>(4)</sup> Giulini, Mem. St. di Mil. L. 38. p. 504., L. 39. p. 46,

Vol V. p. 388.

e le mille altre necessità della guerra. Nel caso di lunga ma non generale impresa il servigio avvicendavasi tra le porte: sorte o decreto ne designava le veci; il comando dei magistrati ne limitava la durata. Tale fu la prima divisione delle fanterie.

Ma poco stante ogni arte principale si avvisò di riunirsi in un corpo politico e militare: e di tanta gente fu scemata la soldatesca del quartiere, quanta n'entrò nelle compagnie delle arti (1). Sorsero poscia altresì le compagnie delle armi, instituite o per priyato consiglio di chi, escluso dalle prime, cercava in una associazione la propria sicurezza, ovvero per pubblico intento di avere, oltre la comune fanteria, una cletta di cittadini più fedeli e idonci alla guerra. La plebaglia rimasta fuori dalle compagnie delle arti e delle armi o seguitò l'antica divisione per porte e quartieri, oppure si tenne aggruppata in una massa sotto il nome complessivo di popolo. Quali fossero gli ordini delle compagnie delle arti, vedremo più sotto. Bastici qui il particolare esempio d'una città, per ricavarne un preciso concetto intorno le compagnie delle armi.

Pisa verso il 1500 aveva la città e il distretto sparitit, per compagnie vecchie e nuove. Gonfalonieri eletti nel loro i proprio seno le comandavano: pubblici statuti ne, autenticavano l'esistenza, e ne definivano l'azione. Ai primi rumori della campana del Comune gli uomini di ciascuna compagnia dovevano radunarsi alla hottega del gonfaloniero. Badunate che queste fossero, altre rimanevano nel medesimo sito da aspottarvi gli

(1) Le cinque arti maggiori cominciarono in Firenze ad aver consoli e gonfaloni nel 1266. V. Malespini, Cron. c. 190.

ordini, altre accorrevano alle poste fissate. Lo statuto regolava i passi di ciascuna: questa al palagio de'signori, quella alla guardia d'una porta e di cotesta si mandassero tanti uomini alla eustodia del portello, della gente di quella si guernissero le teste del tale è tal ponte, gli sboechi di questa e quella via principale. Quanto alle compagnie di fuora, altre dovevano congregarsi a'crociechi delle strade e starvi ferme: altre giusta segnali concertati dovevano avvicinarsi a Pisa per munire esternamente questo o quel tratto delle mura, o recar aiuto a que' dentro. I nobili si radunavano insieme alle compagnie vecchie. Niuno già stato ribello poteva essere ricevuto nelle eompagnie; men poi usclr di casa, quand'elleno venivano convocate: la famiglia del capitano scorreva la città per arrestare chi non fosse delle compagnie; nè, finchè durava il tumulto, era lecito aprir taverna o ginocarvi (1).

. Di questi modi era ordinata e compartita la fanteria deì Comuni italiani !

# m.

Non minori mutazioni che nella milizia a piè, erano avvenute in quella a cavallo. La cavalleria feudale più non esisteva, ed era cittădina tanto chi militava nell'un modo quanto nell'altro. Le sottomessioni de nobili del contado, cominciate prima del gran conflitto col Barbarossa, erano continuate fra il rumo

Statuto ms. di Pisa, §. 130. 131. Intorno alla pubblicazione di questo prezioso statuto lavora da molti anni il ch. prof. Fr. Bonajini, dalla cui egregia cortesia siam lieti di riecnoscere molte notizie e documenti.

della guerra: siechè alla pace di Costanza pochi signori appena fra' più aspri dirupi dell'Apennino trovavano scampo alla torbida loro indipendenza, librandosi con industria tra l'una e l'altra delle vicine città. Dei restanti i più fortunati erano stati da'Comuni astretti a giurare ogni anno l'obbedienza o il sequimento dei consoli e podestà, con promessa di servire in guerra sotto certi patti, tenere in buon assetto le strade, pagar la boateria e la zappa, soggiacere a'dazii ed alle collette, consegnare al Comune in caso di pericolo le castella, non condur moglie da terra inimica, comprar casa in città, entrare in una compagnia, infine dimorarvi colle mogli o soli certo tempo in pace, e il doppio in guerra (1). Ma i meno potenti, posciachè ebbersi veduto atterrar le castella, e sperdere le radici di lor feudale autorità, dovettero affatto pigliare stanza in città, e cambiare i solitarii piaceri del tiranno coi tumultuosi studii del capo parte. Di cotesti vassalli incittadinati si compose specialmente il nocciolo della cavalteria de' Comuni.

Nacque però allora la duplice distinzione accennata più sopra tra milite e pedite. Milite fu tanto il nobile quanto il guerriero a cavallo; pedite tanto il

Tiraboschi, Mem. di Modena, doc. 470, 559, 630, 407.
 Savioli, Ann. Bol., doc. 156, 157, 299. — Libri jur. mss.
 Al 145. — Storia di Semijonte, doc. p. 23. — Flam. del Borgo, Dipl. Pisani, A. 1254.

La boateria era un tributo reale, la zappa era un'imposta personale. Quella arrivava solifamente a sei soldi lucchesi per oqui giogo di tuoi; questa a tre o quattro soldi imperiali per ogni zappa o uom da lavoro. Erano immuni da entrambe i militi del signore, i servi, i castellani, i gastaldi, i ministeriali e le masanale.

popolano, quanto il soldato a piè (1). E per verità il continuo uso della guerra, le instituzioni cavalleresche, il perfezionarsi delle arti, e' sovratutto l'opera delle crociate, che moscolando insieme i popoli d'Europa aveanli messi a parte della orientale civilità, a-tal punto avevano condotto la milizia e cavallo, chie appena un lungo studio, impreso da' primi anni e giovato da molta ricchezza e moltozio, poteva bastare a farla apprendere. Per lo contrario, quand'anche al popolano fosse abbondata la pecunia onde comprare a ricco prezzo armi e cavalli, come mai i suoi traffichi averbbergil permesso di consumare la giornata in cavalcate e armeggi? Necessità adunque era quella che riduceva ne nobili e ne ricchi la milizia a cavallo.

Fráttanto giostre, tornei, duelli, passi d'arme, quintane, giuochi del calcio, corse, finiti combattimenti, e canti, e araccenti, e amore, e nonce, e ambizione, e universale suffragio, tutto sembrava rivolto allo scopo di rendere la gioventi esperia di quegli studii faticosi, e spianarie le difficoltà coll'accrescerne la stima. Ne'primi anni ancora il garzone di chiara stirpe seguiva, come paggio o valletto, i passi di segnalato guerriero: fatto più adulto, diventava scudiero, e combattendo a lato del suo signore, ed os-

<sup>(1)</sup> Agli esempii citati a pag, 41, aggiungansi i seguenti: Nohiles ciese quituse, et plebajo pedites, decretum et Cretam traumittere. A. Banduli, 'Urr. L. X., p. 337, AA, 1919. (R. I. S. X. III). Incopa fații discordit inter milites (1 nobili) et pedites (1 popolani) Regii et milites vocobaturus Sooputati et pedites (1 popolani) Regii et milites vocobaturus (R. I. S. X. VIII). — Tam milites quam populares communiter exemutes. Petr. de Vin., Epp. 1. Ul. C. 5.

servandone le prodezze ne'torneamenti e nelle battaglie, cupidamente pensava il di, in cui, fregiato del
cingolo e degli speroni d'oro, sarebbesi anch'egli
lanciato nella via della gloria e della fortuna. Così
di grado in grado "avvenivagli di fornire la scuola
di quella dura milizia. "Stando un di per venire a
giornata gli eserciti di Parma e di Bologna, Pagano A. 1229
de 'Pagani armò evaliere i figliuol suo, c lo mandò
contro i nemici. Cadde a' primi colpi il garzone mortalmente ferito: ma il padre « non fa, selamò; poichè
cavaliere e combattendo e is muore (4) ».

Pari alla difficoltà della milizia a cavallo era la cura messa dai Comuni a mantenenta in force per privilegi e vantaggi. Inatti avevano i militi particolari consoli, gonfalonieri e rettori; e in essi stava non di rado la somma de pubblici affari: possedevano beni e caso in proprio: avevano campana apposita per convocarli: godevano immunità dalle collette e fazioni, dalle angarie e paratgarie, solamente che mantenessero un destriero alto alla guerra. Aggiungevasi nel contado di Nizza la condizione, che non passassero i 50 anni sonza farsi armar cavaliere, nè frequentassero lavori bassi e rusticani (3).

Del resto Milano già dal 4227 passava stipendio giornaliero alla cavalleria, in varia misura secondochè il milite fosse solo, o seco menasse servo o ragazzo: Firenze premiava di 28 lire chiunque veniva armato cavaliere prima della battaglia (5): a valorosi conecdeva monili d'oro con medaglia improntata del gi-

- (1) Fratr. Salimb., Chr. ms. AA. cit. dal Savioli.
- (2) V. i §§. 11, 12. della Mem. cit. sulla milizia de' Comuni.
- (3) Libro di Monteaperti, ms.

glio (1), o pubblico encomio, o l'insegna acquistata, od eziandio la facoltà d'inquartaronella propria l'arme del Comune: e questi premii partorivano meraviglie!

Nè la preda aggiungeva leggiero augumento agli altri stimoli che li spingevano al sangue. Colà il cavallo e le armi del nemico abbattuto appartenevano senz'altro al vincitore : qua non il cavallo solo, ma l'uomo altresi; in Bologna e Firenze i prigionieri di guerra crano fatti suoi dal Comune, mediante certo compenso verso chi li aveva presi (2). A quest'effetto nella Trivigiana la taglia del milite era stabilita in 11 lire, del fante in 10; gli scudieri e donzelli andavano liberi senza più, gli arcieri perdevano armi e bagaglio (5), Colà, dove dal Comune non erano comperati, i cattivi aspettavano in carceri private morte o riscatto. Quivi sen' teneva governo poi quale portavano i tempi e i luoghi. Mirò l'età senza sgomento, vendersi i prigionieri da guerra all'asta, non altramente che pecore (4). Chè se in talun sito veniva loro permesso cibo, veste e sonno, al prezzo quotidiano di 40 denari pei militi, e di 13 pei fanti; in tal altro rabbia di nemico e avarizia di mercatante accoppiavansi a lacerarli. Sovente fra le sozzure, fra i cadaveri fetenti de'compagni, fra i

<sup>(1)</sup> Storia di Semifonte, p. 52.

<sup>(3)</sup> Cento lire per un milito, e cento soldi per un fante, a logiogna: dieci lire per un milito, ecnto soldi per un fante, tre lire per un unomo della città o del contado, a Firenze. Di qui si può arguiro il grado di estimazione tra la fanteria e la cavalleria. Savioli, AA. 1245. 1239. 1250, doc. 643. — Libro di Monteperti, ms.

<sup>(3)</sup> Verci, St. degli Ezelini, doc. 82.

<sup>(4)</sup> Albert. Mussat., Hist. Aug. L. XV. Rub. 14. — Bonifac. de Morano, Chron. Mutin., p. 110.

tormenti della fame e dell'inspinnia (vere cose narriamo), la crudeltà cercava ancora le sue vittime per abarie sulla colla, o stenderte sul cavalletto; e spesso colui, al quale pietà di congiunto o magnanimità di nemico aveva fatto giungere un po'di pane, il dovea trafugare nelle viscere dell'estinto compagno per nasconderlo agli sguardi gelosi di un carceriero (1).

Chiamavasi ceeildaria, caeallata o militia l'obbligazione di servire. a cavallo. Determinavasi secondo gli averi a chi intiera, a chi un quarto, a chi meta; a tale di due cavalli, a tale di un solo. Chi n'era dispensato per età, legge o malattia, forniva armi e destricri; che il Comune distribuiva a cittadini di minor sorte. Studiavansi i rettori d'accrescere il numero delle cavallate, sin distribuendo a più poveri alcuna somma di denare a modo di prestito o di dono, sia consegnando alle genti forestiere alcuni cavalli in soccio o, come allora dicevasi, in adequanza, al patto che servissero in guerra e venissero ad abitare colle famiglio dentro le mura (2).

Del resto le cavallate s'imponevano solitamento ogni anno, ed a chi possedeva oltre al 300 fiorini: a chi erano inposte importavano l'obbligazione di tenere un cavallo di valuta tra i 55 e i 70 fiorini (3), e di militare al ogni cenno del capitano di guerra. La paga in Firenze pe semplici cittadini era di 15 soldi al di, pe'giudici e cavalici di corredo era di 20 soldi. I destrieri delle cavallate primamente venivano esami-

<sup>(1)</sup> Chr. Parm., p. 777 (R. I. S. t. IX).

<sup>(2)</sup> V. la nostra Mem. cit. passim.

<sup>(3)</sup> Gioè tra le 854 e le 1708 lire ital., ragguagliando il fiorino al valore di lt. 24. 41 in frumento.

nati, stimati e descritti da uffiziati deputati a ciò: poscia bollavansi col bollo del Comune. Caso che il cavallo per pubblico motivo venisse, guasto, morto o ferito, il danno veniva compensato al padrone dal Comune. Ciò dicevasi emedader. Finche il cavallo non fosse emendato, correva la paga al milite senz obbligo di scrvigio. Cavallo emendato centrassegnavasi, per non averto ad cmendato qua seconda volta.

Aggiungeremo ancora ehe negli eserciti generali si muovevano le cavallate di tutti i sesti; nelle imprese minori davansi lo scambio (1). E questo basti intorno agli ordini della cavalleria de Comuni italiani.

# IV.

In tre modi trattavano i Comuni la guerra aperta. La gualdana era un improvvisa scorreria a preda e guasto sulle terre nemiche; e tal nonci avea l'operazione, tale eziandio la ribaldaglia che l'eseguiva. Facevasi cavalcata, allorché cavalli, arcieri e balestirei mettevansi a breve impresa di assalto o depredazione, senza carroccio e padiglione maestro. Allosto e sercito generale concorreva futta la popolazione a cavallo e a piè, concorrevano tutti i gonfaloni, tutte lo eompagnie; sicchè nel campo stava tutto lo Stato.

Quando i nomi di Guelfo e Ghibellino smembrarono l'Italia in due parti alternanti nel dominare, qua e là i Comuni raggruppavansi in leghe le une alle



<sup>(1)</sup> Stato di Firenze, p. 268 (Deliz, degli erud. tosc. t. IX).

— Statut Pinerol. L. VI (Torino, 1602). — S. PQ. R. Statut.
L. III. c. 43 (Roma, 1519).

altre infeste, tutte poi di final rovina alla patria comune. Nelle leghe ad offesa giuravasi la guerra con tutte le forze, al sanque, all'incendio ed in ogni altro modo possibile. La sfida era nelle cose e nelle persone (1). Chiamayasi taulia sia la lega stessa, sia la parte di spendio e di gente, che toccava a ciaschedun alleato. Solitamente eleggeyasi per capo della taglia il podestà del Comune più forte o riputato; e già per patti seritti e giurati s'erano fissati i limiti, la durata, la stagione, lo scopo della spediziono, il numero degli uomini a eavallo e a piè, come pagarli, come emendarne i danni. Comunemente non si parlava di acquisto; perchè il fine non era già di erescere, ma di piantare le insegne guelfe ove fossero ghibelline, o per l'opposito. Nel caso, di totale vittoria ripatriavansi gli useiti, davasi in loro balla la città, davansi gli averi de'nuovi banditi, che presso contraria lega già s'affaticavano ad attizzare la guerra contro le mura da loro stessi poc'anzi difese e signoreggiate.

Allorchè la spedizione non somministrava frutti così abbondanti, i vincitori limitavansi (e chi è dei lettori, che l'Ignori?) ad abbeverare i cavalli sotto le mura ostili, coniarvi moneta, farvi correr pallii, manganarasini, e tagliar l'olmo, che a indizio d'indipendenza s'educava avanti 1a porta. Nè badavane per conseguire queste dimostrazioni esteriori ad ommettere de' guadagni molto più veri e durativi sengiciossiachè la vanità potesse in loro assai più che l'ambizione: e siecome dalla vittoria speravano, anzi-chè l'utile, l'orore e l'esaltazione di un principio.

(1) Cum tota fortia ad ignem et sanguinem et aliis modis connibus, quibus poterint. Savioli, doc. 344, 313, 363. così trionfar volevano, non soggiogare (1). L'idea di riunire molte provincie e dominarle insieme non germinò in Firenze, se'non dopo gli esempi de'signori di Milano e Verona: ma già in allora la milizia dei Comuni era disfatta, e soltanto avarizia, e ambizione mantenevano l'armi in pugno a' combattenti.

Però ne tempi che discorriamo, lo Stato cra la città: poche pieri attorno le mura formavano il contata, le vicarie un po' più discoste il distretto; nomi, la cui derivazione vorrebbesi cercare nelle antiche giurisdizioni franco-feudali. Le terre più grosse tenevansi per raccomandate con un misto, di soggeziono e di lega non guari dissimile a quella de'signori rurali. Giuravano il seguimento essia l'obbedienza del podestà, e di sostenero i pesi e-le fazioni del Comune in pece di in guerra: la città dal suo canto prometteva ad esse protezione e difesa, ed alle genti loro che rimanessero preso in guerra, procacciare il cambio non altrimenti che alle proprie (2).

Del rimanente quetava essa mai un po la guerra tra Comunili e tosto ne sottentravano le sembianzo. Già nell'ottavo secolo era quest' go in Ravèrina, che "nei di festivi giovani e provetti uscissero ne' prati sotto lo mura, e quivi que' d'una porta sfidassero que 'dell'altra a zuffa, che, cominciata per sollazzo, poi seguitata per gara o rabbia, terminava sovente in sangue ed odii. Ed era non di rado fra gli abbattuti chi tollerava anzi di venire uceiso che arrendersi. Un di i Puster-

<sup>(1)</sup> Come fecero per es. i Fiorentini con Volterra nel 1254, V. Malespini, Cron. c. 154,

<sup>(2)</sup> Poggiali, St. di Piacenza, t. IV. 182. — Flam. del Borgo, Dipl. Pisani. A. 1254.

lani, disperati di trionfare in altro modo del Tiguresi, invitaronli partitamente a cenvito, però sotto promessa che non lo dicessero a veruno. Accettarono i Tiguresi: ma mentre che, dimentichi d'ogni gara passata, giocondansi-fraternamente alle mense ospitali, eccoli in un subito col ferro, col laccio, colle percosse, col veleno assaltati e spenti. Poscia in tal silenzio i Posteriani li seppelliyano nelle apparecchiate latebre, che invano per molti giorni tutta Ravenna andò erecando tra lerbiade, per le case e ne'profondi gorghi i cari parenti (4).

Pavia, in quegli anni, in cui era potente tanto da mandare alla guerra tre mila cavalli e quindici mila fanti, di siffatte battagliuole allegrava le feste del carnevale; e nelle due piazze, o ne' prati sotto le mura, mezza città contro l'altra metà facevasi incontro, in una sola massa, o a squadra a squadra, od a uomo a uomo. Tenevano in capo elmetti di vinchi dentro e fuora imbottiti e l'insegna dipintavi sopra della rispettiva compagnia: una celata parava il volto, una criniera giovava ad aiutarsi l'un l'altro dal non cadere. Erano le restanti armature scudi tessuti di radiche, e mazze di legno. Il supremo capitano colla bacchetta in mano precedeva le schiere, e le ordinava a battaglia; nella quale ora cra un monficello, ora una casa, ora un passo che veniva in contrasto. Frattauto la famiglia del podestà vegliava attorno, acciocchè non si facessero ingiuria con armi verc. Finito il carnevale, le battagliuole cessavano, e il campo rimaneva libero a'simulati duelli con mazza e scudo (2).

Agnelli, lib. Pontif., p. 155 (R. I. S. t. H. p. I).
 Anon. Ticin. de laud. Papiæ, c. 13 (R. I. S. t. XI):

Con questi ordini si armava, si riuniva, si esercitava la milizia de Comuni d'Italia: can quali si amministrasse la guerra, procureremo di rendere manifesto, narrando minutamente tutto quanto venno operato da Fiorentini nell'occorrenza di quella famosa spedizione, che ebbe termine inaspettato nella disfatta all'Arbia.

#### V

Nel 4239, Firenze era guelfa, Siena ghibellina; ned è da aggiungere se fossero nemiche; e se i fuerusciti dell'una trovassero asdio e favore nell'altra. Alla fine Firenze, 'stanca delle pratiche ognor vive tra gli esuli suoi e il re di Napoli Manfredi, bandl' la guerra contro Siena ricettatrice loro; e tosto, avendo piantato sulla porta di S. Maria la campana del carroccio, comandò di suonaria alla distesa notte e giorno, e richiese d'aiute le città amiche e raccomandate, e pose mano a fornire l'esercito (4).

Cominciossi dal consegnare il supremo indirizzo della guerra al podestà Iacopino Rangoni da Modena; e in lui o ne' 42 capitani dell'esercito, cittadini eletti due per sesto, consistesse la somma di tutte le cose. In nome del podestà si inviassero le lettere, si spedissero

<sup>(1)</sup> Malespini, Croñ. c. 167-172. — Marchionne di Coppo, St. Fior., I. M. c. 130-134 (Obliz. rend. tote, I. VII). — Bindaccio de Cerchi, la Batt. di Monteay. — Del governo di Firenze, n. XII (Delir. erud. t. IX). Le particolariti sono tolte dal libro in pergamena detto di Monteaperti, conservato in Firenzo nell'archivio delle Kiformagioni (class. XIII. distinz. II. n. I). Stil dorso sta: di tolto: Libro de la conducta et del campo del comuno di Fioreka, el quale libro li fu tolto quando finno sconfiti di Monte aperto.

gli ordini, si muovessero le schiere: de' 12 capitani altri lo seguisse in campò, altri si fermasse in città: accompagnassero il podestà eziandio alquanti de'suoi cavalieri e giudici e berrovieri, quelli per aiutarlo a sbrigare le faccende e definire le liti nel campo, questi per eseguirne i comandi.

Poscia dal suffragio unito de'capitani dell'esercito e degli anziani furono creati due capitani sopra i militi di cadun sesto, ed un gonfaloniere, due consiglieri e due costringitori tanto sopra i militi, quanto sopra i pavesai, gli arcatori ed i balestrieri pur di ogni sesto. L'ufficio dei costringitori cra quello di tencre ben disposte le schiere, e stimolarle di dietro, affinchè mostrassero buona prova(4). Elessero altresì per ogni sesto il banderaio delle poste a regolare gli alloggiamenti, e per ogni due sesti il banderaio del mercato con due sollecitatori o coadiutori e un notaio, e il banderaio del quasto con un aiuto, Seguitarono dipoi le nomine de' quattro banderai de' maestri, cioè quel delle vanghe, quel delle seghe e scuri, quel de'picconi, e quello per le marre e pale. Quindi si creò il capitano e banderaio degli alloggi, e il vessillifero della salmeria con 12 costringitori. Poi vennero assegnati alquanti officiali con due camerlinghi e duc notai sopra il governo delle pale e marre, sei sopra le balestre, tre sopra i palvesi, sette per far eleggere i vessilliferi del contado e vegliare alla custodia

<sup>(1)</sup> Infrascripti sunt electi et ordinati per capitancos exterciso distriragendum de retro militer, ut vasdant stricte da schieras... o seguono a parte a parte i nomi di tutti gli olliciali maggiori e minori a misura che vengono fatti, e quindi de'soldati, sesto per sesto. Libro di Montagerti, me.

degli accampamenti, due sopra il trasporto delle ruote, de' martelli, delle incudini e degli altri arnesi da fabbro, tre sopra le bestie da soma, sei con due notai sulle vittovaglie, e quattro pure con due notai sopra il saettamento.

Già crano stati deputati co'rispettivi nunzii alcuni cittadini sulla distribuzione del pane, e alquanti altri con titolo di domini e superstiti sopra ciascuna bandiera del mercato. Agli ufficiali del saettamento venne assegnato un mulo per portarne le tende; e due ne vennero assegnati a' fabbri, quattro al podestà, uno a'berrovieri, uno agli officiali sulla campana. Quattro scrvienti dovevano stare co'cittadini nominati a comprare il pane e frasportario dalla città negli alloggiamenti: altri di essi ebbero l'incarico d'insaccarlo, altri quello di riceverlo e distribuirlo alle schiere. Alquanti altri servienti dovevano star.sottoposti a'cenni degli ufficiali del mercato. Eranvi ancora de'deputati sopra le scale e le macchine; dei commessarii in Colle e in altri luoghi a procurare le vittovaglie; de' magistrati a fare ed ampliare le vic; de'camerlenghi a maneggiare e custodire il denaro. Alla cura de'feriti e infermi erano stati eletti tre chirurghi, fra' quali uno anche medico (1).

"Fratianto si lavorava a raccogliere l'esercito. Aleuni officiali designavano per ogni sesto i payesai,



<sup>(1)</sup> Magister Rogerius medicus filius D. Berii de Ubriaco, electus est dicio fe per duas partes capitamenom exercius sur prad. in medicum ad curandum et videndum infirmos, qui febri vel alia agritudim in exercit ug pravaretur. Qui mag. Rogerius deputatus erat eliam et electus in violt. Florentie medicus cum quibusdam aliis ad curandum illos, qui in exercitu vulnerarentere, Lib. di Monteap.

gli arcatori, i balestrieri. Due cittadini con un notato cd un maliscalco rivedevano è notavano le persone e i cavalli de militi. S'era a costoro assegnato certo stipendio per quattro mesi: ricevessero incontanente due mesate: avessero dritto a tutto il bottino oltre le emende de destrieri morti o megagnati: de prigioni facessero il proprio volere, vendendeli, serbandoli, cambiandoli col nemico, o cedendoli al Comune di Firenze per un prezzo stabilito. A simili patti si ordino pare di assoldare 400 berrovieri o fanti di Modena e della Romagna, divisi per cinquantine, ciascuna sotto un conestabile a due canitani.

Del resto dentro la città erano state imposte le cavallate secondo gli averi fil destriero d'uomo impotente per età o malattia, stimato e descritto ch'esso fosse per pelo e per segno, consegnavasi al congiunto od a quell'altra persona atta alle armi, che veniva da quello offerta in suo cambio. Del resto qualunque suddito o cittadino tra i 45 e i 70 anni era stato convocato. Tranne caso di altro, pubblico servigio o speciale esenzione, a chiunque fosse mancato sovrastava grave multa e pena ad arbitrio del podestà. Rispondeva del fuggiasco, il Comune che il ricettava o non l'accusava: la casa, ove fosse rinvenuto, doveva atterrarsi, e il nome suo a perpetua infamia pubblicarsi in tutti i pubblici consigli, e nella messa solenne (della prima domenica-d'ogni mesc. Di queste pene morali potentissime disponevano i Comuni nel medio evo!

Non lievi multe soprastavano altresi al notaio che usasse frode nella descrizione de'soldati; al cittadino che desse nome falso o rispondesse per altri; al milite che vendesse, prestasse o trafugasse il destriero della cavallata impostagli.

Chi militava a cavallo doveva recar seco sella-e coverta, usbergo, gambiere, cappello d'acciaio, lancia, e scudo o targa o tavolaccio all'inglese: il fante veniva armato di panciera o corazzina con maniche di ferro, cappello d'acciaio o bacinetto con gorgiera. lancia, scudo o tavolaccio grande. Ciascun pezzo mancante importava una multa (1). Non altrimenti per gli arcicri e balestrieri. Chi aveva l'imposta del balestro o partiva balestriere, ovvero pagava, se cittadino, 30 soldi, se del contado, 45. In egual modo potevano riscattarsi dall'imposta dell'arco, sborsando 43 soldi. Ma non per questo erano liberi: chè, se età o causa straordinaria non li salvava, militavano poi tutti fra' pedoni. Ne furono bensi dichiarati esenti tutti i mercanti della città e del contado descritti nel libro dell'arte, acciocchè tenessero ben fornito il mercato del campo: ed a questo effetto i loro nomi vennero registrati a sesto a sesto.

Il contado e distretto somministró in buon dato marraiuoli e guastatori, colla paga di 42 denari al dl: i restanti uomini (tranne qualche. cavallo, imposto nei borghi principali) chibero ordine chi di fermarvisi a guardia, chi di venire sia a fare l'esercito od il mercato, sia a raecogliere e governare i palvesi. Sicomando nel medesimo tempo a tutte le pievi di formarsi un padiglione e un vessillo, ed eleggersi un capitano.

Erano esse 86, già da due lustri ordinate a leghe

<sup>(1)</sup> V. il Codicetto militare. Nota I. C.

o compagnie in modo, che l'una; l'altra, e tutte insieme la città ad un cenno potessero soccorrere. Le compagnie poi dentro la clttà erano 20, unite a sesti, con proprii gonfalonieri e caporali: l'arme loro erano la scala, i nicchi, la ferza, il dragon verde, il carro, il toro, il leone rampante, s. Polinari, la vipera, l'aquila, il cavallo, il leone naturalc; il leon rosso, il leon bianco, il leon d'oro, il dragon verde in campo d'oro, il leonc azzurro, le chiavi, le ruote-bianche e rosse, il vaio e rosso (1). L'insegna del mercato era vergata, quella della salmeria cra bianca e dentrovi un mulo nero, quella de guastatori bianca coi ribaldi In gualdana a giuocare. Marraiuoli e palaiuoli portavano dipinte marre e pale; e così palvesai e balestrieri l'arme loro in campi diversi (2).

Composto a questa guisa l'esercito, deputaronsi a guardia del carroccio otto cavalieri e trentr fanti per sesto, gli uni e gli altri sotto proprio, gonfaloniere-costringitori. S'elessero altres l' quattro grulli; che ne tenessero la func, ed a'superstiti designati a custodirlo si diè facoltà di provvedersi d'un notaio, d'otto nunzii, d'otto maestri, di quattro paia di buoi dovunque li trovassero più belli, edi una tenda e di trabacche, e di bestie opportune a trasportarle. Nel fervore dell'amor patrio, il dubbio di una sconfitta era ignoto: epperò non mai in que'registri, che serivevansi d'ora in ora, occorre menzione del carroccio o dell'esercito, senzachè l'abbondanza dell'affetto non vi aggiunga il titolo di vittorioso e potente. Le carte s'ingiunga il titolo di vittorioso e potente. Le carte s'in

<sup>(1)</sup> Malespini, Cron., c. 137.

<sup>(2)</sup> Ivi, c. 138.

titolano - Nel nome di Dio e della gloriosa Vergine, e del beato Gioanni Battista patrono e difensore del Comune di Fiorenza e di tutti i Santi e le Sante di Dio-. e vengono spedite - dal podestà e da' capitani del potente e vittorioso esercito, che il comune di Firenze deve fare contro i nemici a loro confusione e ad onore e lode del detto podestà e Comune (1). - Così viva fede s'accondiava a forte operare!

Un Oddo Frangipane di Altomena del popolo di S. Leo di Firenze ottenne, in premio di sua speditezza e bonta verso il Comune, il carico di custodirne e suonarne la campana durante la battaglia (2). Alcuni uomini vennero trascelti a mostrare le vie: sci maliscalchi, uno cioè per sesto, furono designati a ferrare i cavalli : un cittadino fu spedito in Valdelsa ad osservare il nemico ed avvisarne le mosse con segni di fuoco concertati. Un falò indicava tutto l'esercito oltre la riviera; due falò per due volte depressi e rilevati denotavano, che il nemico l'aveva passata, ma non arrivava a 200 armati; tre falò tre volte levati e abbassati segnalavano la venuta di tutto il campo: ma allora si dovevano mandar nunzii a cavallo che ne porgessero certo ragguaglio. Di giorno valevansi di fumate disposto ad ugual maniera (5).

<sup>(1)</sup> V. Nota I. C. D.

<sup>(2)</sup> Oddo Infrangipane de Altomena, qui moratur Florentiæ in populo S. Lei, ob sua velocitatis et probitatis merita in Communis et pop. Florentin honoribus et servitits faciendis electus est per capitaneos exercitus,... ad custodiendam, qubernandam, aptandam et pulsandam seu pulsari faciendam campanam victoriosam Comm. Florentia, qua portari seu deferri debet in felicem et gloriosum exercitum Comm. pradicti. Lib. di Monteap. f. 69.

<sup>(3)</sup> Libro di Monteap, f. 62 (V. Nota I. A.).

Quanto alle vittovaglie, si divisò a ciascuna pieve il numero delle staia di grano; che doveva fornire; se ne ricercò promessa da'rettori; e s'imprestarono denari a'vetturali incaricati del trasporto. Oltre a ciò si scrissero lettere d'avviso a'podestà delle terre, per le quali era il cammino dell'escrcito « Sappiate (scriveva il podestà di Firenze a que'di Colle, Poggibonzi e S. Donato in Poggio), sappiate che la mossa del glorioso nostro esercito s'approssima, e occorre che non difettino i viveri per tanta moltitudine. Imperò pel tenore delle presenti vi mandiamo, che sollecitamente e lodevolmente studiate a procacciarvi il maggior numero di caldaie, e farina e annona abbondante al possibile, e d'ogni specie vittovaglic, per la difesa della vostra terra e per l'offesa de Sanesi ed altri nemici del Comune di Firenze (1) ».

### VI.

Compiti questi apparecchi, verso la fine dell'aprile del contado raccomandatt e i cavalieri Aprile 1260, i signori del contado raccomandatt e i cavalieri Aprile cittadini trassero in gran pompa il carroccio finor del 1200 l'Opera di S. Giovanni, e avendolo condotto nella piazza di mercato nuovo, quivi il posarono su certa pietre incavata per ciò a tondo in forma di termine. Ne assunsero allora la cura i supersitti e i militi e i fanti designati a guardarlo. Era la gran macchina su quattro ruote, tutta dipinta a vermiglio; come pur vermiglie mostravansi le due grandi antenne, dalle quali sventolava l'ampio stendardo del Comune, dimezzato

(I) V. Nota I. B.

bianco e vermiglio. Tosto sotto al carroccio vennero aggiogati i due grandi buoi, che a tale effetto effucavansi dall'ospedale de'Pinti; e chi li guidava andava franco da ogni sorta d'imposte. Dietro al carroccio, sopra un altro gran carro, si avanzo la martinella, già tolta d'in su l'arco di porta S. Maria.

A questo spettacolo tutta Pirenze era in moto, tutta la soddatesca in arme; e dovunque un brillar d'armature, un dimenar di pennacchi, un cozzar d'alte grida, un suonare di campane a glorla, uno strepitare ineffabile di trombe e di timballi. Giunta che fu la processione fuor delle mura al luogo del general convegno, dove s'erano piantate le bandiere e i gonfaloni, vi fermò i passi, e lo strepito cessò. Restarono in Firenze tre insegne di balestrieri, ed altrettante di arcieri e marraidoli; poi donne, fanciulli e vegliardi a spiare ogni rumore, ogni motto, ogni cenno, e proseguire coll'ansia della speranza e della tema la marcia de'cari congiunti.

Troyansi dispensati dall'esercito il custode de'Lioni, tanti mugnai quante macine sull'Arno, un cittadino per gran vecchiaia e malattia, certo Busso con tutta la sua famiglia, acciocchè rimanesse a difesa della propria villa molto atta a rifugio e custodia: e un sarto ne fu scusato per alquanti dì, finchè non avesse condotto a termine le coperte de'destrieri. Certo sellaio impetrò poscia altresi licenza di tornare in città, affine di pigliarvi borca in scrvigio del campo.

Al terzo alloggiamento si posarono alla villa di 6 magg. Urmiano nel contado Sanese, guidati continuamente nel cammino dai tocchi della martinella. Quivi pensarono di rinfrescare e compiere le leggi e gli ordini

militari emanati due mesi innanzi nel general parlamento tenuto nella chiesa di s. Reparata.

- « Che il padiglione del Comune preceda ogni altro nella marcia, e prima d'ogni altro venga spiegato. Oltre la una grave multa, abbrucisi al contravventore la sua tenda o trabacca.
- Che niun gonfaloniore entri nel campo prima della bandiera del suo sesto, ne veruna privata persona prima del suo gonfalone.
- Che le tende e trabacche d'ogni sesto si dispongano bensi tutte in un corpo; nia con tale ordine, che gli uomini e le bestie vi trovino agevol passo tramezzo.
- « Che dietro a'balestrieri marcino le some de'palvesi, poi quelle delle balestre e de' torni, alfine il saettunte e le tende del Comune. Ad ogni mutare di campo i gonfalonieri de'palvesai camminino in coda a' palvesi, per vegliare che non vadano perduli: e così i gonfalonieri de'balestrieri e arcatori.
- «Il resto della salmeria pigli una strada diversa da quella dell' escretto; però si avverta che per ogni bestia da soma non vi vada che un uomo solo e senz'armi. Chi fosse oso a portarne o addosso di sè, oppure sulla sua bestia, perda ogni cosa: e ancora venga punito ad arbitrio.
- Chiunque, sia milité, sia fante, pavesaio, arciere, balestriere, guastatore, marraiuolo, spaccalegne, picconaio o segatore, segua sua insegna e suoi capi; né sen'allontani senza licenza, nè prima che sieno stati posti gli alloggiamenti: gli arcatori e i balestrieri procedano sempre colle armi tese.
  - « A chi escisse dal campo o dalla schiera per far

romore, tumulto od altra stranezza, vengano abbruciato le armi, e, nel caso che fosse milite, anche il cavallo, oltre le pene ad arbitrio del podestà.

 Le parole ingiuriose e le vie di fatto si puniscano nell'avere e nella persona ad arbitrio del podesta (4).

Promulgò questi statuti iri pubblico congresso, tenuto sotto il padiglione del Comune, il podestà assistito da alquanti anziani e da 192 capitani dell'esercito. Fra costoro trovavasi quel Tegghiaio degli Aldobrandi meniovato dal divino poeta (2), e quel Cece Cherardini, di cui sarà parola più sotto.

Il giorno seguente, prima di stendare dal quarto 7 magga alloggiamento della villa di Vernago, stabilirono come a battaglia l'ordine della marcia:

« Precedessero per antiguardo gli arcieri e i balestrieri della città e del contado: tenesso dietro ad essi nu na schiera, la cavalleria di tre sesti della città. Venisse dopo il popolo de'medesimi sesti tutto in un corpo, poi la cavalleria; poi il popolo de'sesti rimanenti. La cavalleria e per ultimo i fanti de'confederati formassero il retroguardo » (5).

Così ordinati, s'innoltrarono; e dopo aver preso nel cammino i castelli di Vico, di Mezzana e di Casciole, fermarono l'oste incontro a Siena. Presso all'antiporto, di s. Petronilla sorgeva un poggetto. Quivi edificarono una torre rilevata sopra i borghi e la

<sup>(1)</sup> Nota I. C. D.

<sup>(2)</sup> L'altro che appresso a me l'arena trita È Tegghiaio Aldobrandi, la cui vocc Nel mondo su dovrebbe esser gradita. Inf. XVI.

<sup>(3)</sup> Nota I. E.

città, e sulla torre collocarono la martinella che suonasse alla guardia del campo. Disegno degli assalitori era di terminare la lite con un gran fatto d'arme; disegno de fuoruschti. Ghibellini guidati da Farinata degli Überti era di. far cosa, per cui il re Manfredi fosse obbligato a soccorrerli molto più.

Aveva il re mandato in loro aiuto una mano. di Tedeschi, piecola bensl, ma questi per consiglio di Farinata avevano portato seco la regale bandiera. Ora una festa i fuorusciti empiono ben benedi vino e di cibo que buoni eltremontani, e quindi li inviano tumultuariamente contro i nemici. Niun d'essi neritorno più vivo; la loro bandiera, trascinata primamente per tutto. Il campo, e poscia per le vie di Firenze, fu appiacata capopiè alle pareti di s. Reparata.

Altro fatto non successe sotto le mura di Siena. Laondo i Fiorentini, paghi della facile vittoria, dopo alquanti di rimisero la martinella sopra il carro, empierono la torre di terra, e piantatovi sopra un olivo, e rimuratone l'useio, ripresero allegramente la strada glà fatta. Indi a un secolo verdeggiavane tuttavia su quella torre le frondi dell'odioso albero.

## VII

Se non che appunto da questo sterile trionfo incominciava la vendetta sopra Firenze. I Sanesi, avendo aceattato venti mila fiorini d'oro da non soquale eqmpagnia di mercatanti, mandarono denari e ambasciadori al re Manfredi, e insieme con essi certo lor cavaliere, che stando prigione appresso il nemico aveva mirato lo strazio della sua bandiera. Il re indegnatissimo concesse a Ghibellini 800 Tedeschi a cal'ol. I vallo, pagati per tre mesi; ne appena furono questi entrati in Siena, che il Comune bandi l'oste sopra Montalcino, terra protetta da Fiorentini, e domandò ainto a Pisa e a tutta la lega ghibellina.

Nulladimeno temendo che la paga de'Tedeschi non arrivasse al suo termine primaché la terra fosse presa cdi Guelfi nemici abbattuti; deputarono messer Fari-· nata suddetto e Gherardo de Lamberti, acciocche trovassero modo di tirarli a battaglia. Costoro spedirono a Firenze due frati-minori, che tosto arrivati chiescro e impetrarono di trattare con due soli Anziani di cosa importantissima. Scoprono allora arcani suggelli e lettere e credenziali, e sotto giuramento narrano: «Bollire in Siena mortal divisione: parte dei grandi non essere contenta dell'insolenza ghibellina; a codesti grandi prestar favore, benche occulto, il popolo: niuno scoprirsi ancora, perchè niun capo, niuna occasione straordinaria: però in fante titubazioni poco denaro dover bastare a maovere lo Stato: insomma dia Firenze diecimila fiorini, e la porta di s. Vito verra consegnata alle sue squadre ».

"A nomini acciecati dalla cupidigia piacque stranamente il partito; onde non è a dire con qual'ansia
procaccinsi i denari, e mettansi in deposito, e tosto
tosto convochisi una generale assemblea, e vi si proponga di rifare l'esercito per soccorso di Montalcino. Di tale scusa s'erano avvisati, onde colorire
l'occulto disegno sopra Siena I Nella assemblea i consigli de'più prudenti rimasero, come al 'solito, soverchiati dalla popolare baldanza: a messer Tegghiaio
con amari motteggi fu impedita la concione; a Cece
Gherardini, rizzatosi per dire il somigliante, venne

dagli Anziani intimato di tacere. Soprastava pena di lire cento a chi aringasse contro il comandamento degli anziani: egli pagolle; e proseguiva. Raddoppiatagli la condonna, pagò di nuovo, e seguitò: e glì gli cra stata rinterzata la multa, ed ci seguitava per salvamento della-cieca sua patria, allorchè, pena la testa, gli fu imposto di tacere. Talé ĉi popolo talora, che non solo non conosce e non seguita il proprio bene, ma di per-sè vuol chiudersi anche la strada di conoscerlo e seguitaris (4)

Così venne risoluto di zifare il campo all'uscita dell'agosto. In questo campo concorsero, oltre tutti gli nomini di Firenze e del dominio (dove non fu casa, che non ne mandasse almeno uno o due), le leghe guelfe di Lucca, di Bologna; di Prato, di Perugia, di Orvieto, di Pistoia e altre terre della Toscana. Fu il numero di tutti trenta mila pedoni e tre mila carvalli. Ma frattanto altri frati sopraggiunti da Siena in Firenze ne accordavano con alquanti segreti Ghibellini la sovversione.

Come furono pervenuti nel contado di Siena, i lestreFiorentini sempre aggirati dalla vana lusinga di conbre 1226
seguire la città per trattato, si posero sull'Arbia ne'colli
di Monteaperti. Aspettavano essi d'ora in ora di yenire
introdotti; quand'ecco aprirsi repente la porta di
s. Vito, e sboccarne tutto il popolo di Siena gridando
battaglia, battaglia, e preceduto da Tedeschi inanimiti dalla promessa di doppia paga. Crebbero la confusione tra Guelfi alcuni traditori, che al primo balenar delle schiere fuggirono alla parte de Sanesi. Giò

<sup>(1)</sup> Malespini, Cron, c. 70. Il Malespini era presente a queste cose.

nulla di meno i più bravi ripigliarano euore; siechė, riordinate con prestezza le genti, avrebbero ancora fatto buona resistenza, se nel punto in cui i Fiorentini venivano investiti da'Tedesehi, il malyagio Boeca degli Abati, mozzando la mano di chi sventolava la bandiera del Comune, non l'avesse sospinta a terra. In que tempi, non v'essendo proporzione di gradi, nè disciplina, la sorte di una schiera pendeva dalla insegna. Al eader adunque di quella, eadde ogni buon volere, nè fu più nel campo fiorentino che fuga ed eccidio. Del. popolo impotente a fuggire venne fatto macello. Chi si rinchiuse in Monteaperti restò preso e morto. Firenze piena di lutto e di paura fu abbandonata dai Guelfi a'vincitori; e Farinata, l'autore della vittoria. dovè poeo stante nel eoneilio d'Empoli difendere a forza aperta, elle non la smantellassero e riducessero a borghi (1). Così ebbe fine la spedizione contro Siena: così si trattavano le guerre tra i Comuni nel xin secolo!

Tra le spoglie portate dentro Siena insieme col carroccio e colla martinella, fu un libro rapito dal padiglione del podestà tra mezzo agli ucelsi od aimorenti. Il libro in conseguenza d'altro battaglie fu poi restituito a Firenze, e v'era seriito tutto quanto giorno per giorno s'era discusso e deliberato in quella guerra, le clezioni fatte, le lettere spedite, insino il nome ad uno ad uno de'soldati, insino l'ordine giornaliero della marcia. Al toccar quelle pergamene, dondetracemmo il più de'particolari sin qui raccontati, all'aprire quelle

<sup>(1)</sup> Malespini, Cron., c. 171. — G. Vill. VI. 80. — Marchionne di Coppo, II. 123. — Bindaccio de'Cerchi, Batt. di Monteap.

pagine illeggibili quasi, l'animo ci tremava, pensando quante mutazioni si compiessero da que'tempi a noi:quelle armature, quel carroccio diventati pressochè favolosi, di quelle torri merlate non restar altro più che macerie; di que'Comuni, di quelle passioni furibonde, non altro più che la memoria : ora immense masse a grandi distanze combattersi, ed ogni giorno aggiungere forze meravigliose ad armi di offesa potentissime; poi tra quegli nomini e noi star frammezzo la scoperta d'un mondo, tante scienze create, tanta parte dell'umana intelligenza dissepolta o per nuovi veicoli perpetuata ed estesa, tanti interessi e scopi nuovamente svegliati, grandissimi spazii varcati quasi a volo, nazioni colossali sorte dall' obblio: infine essere ora mesticri di riunire ner minuti fatti e conghictture quella vita, che allora scorreva inscia dell'avvenire e gagliarda; e fra qualche secolo più dense nubi dover nascondere que' tempi, e noi diventare pe'futuri non altrimenti che quelli passati or sono a noi!-

Ventinove anni dopo la sconfitta all'Arbia il dir ti ginvino Poeta combatteva fra le patrie cavallate a Certonondo contro gli Arteini; e quella era in Toscana l'ultima battaglia, nella quale le milizie cittadine non fossero soverchiate da mercenarii. Pochi anni ancora, e la maggior parte di que'Comuni era sparita sotto la dominazione di un tiranno. Dalla caduta de'Conunii d'Italia ha capo la storia delle compagnie di ventura.

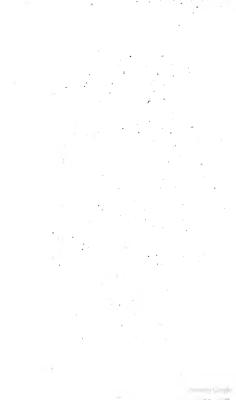

# CAPITOLO QUINTO

#### Declinazione de' Comuni e della loro milizia.

#### A. 1200-1300 circa.

- Confusioni nelle città italiane. Battaglie civili. Esigli, Ordinamenti del popolo contro i grandi.
- II. La miliria de Comoni va perciò declinando. Sforzi che si fanno per tenerla in esslo. Cure impiegata per accresecre la popolazione. Afrancamento de servi. Assoldamento dei mercenarii. Come avvenga, che i fuorusciti abbraccino la professiono delle armi. Vicende loro. Storia degli esali guefi di Firenze.
- 111. I nobili del contado al soldo de'Comnni. L'instituzione del podestà favorisce l'introduzione de'mercenarii e della tirannide.
- IV. Storia della Casa da Romano. Primi acquisti di Ecelo e di Ecelino il Balbo. Maneggi di Ecelino il nelle città della Marca Trevigiana. Suoi progressi. Gli succede il figlinolo Ezelino ili: e progressi di costui. Ribellione delle sue massade!
  - V. Lega guelfa contro Ezelino iii. Ei perciò si abbandona al partito imperiale. Sottomette Verona. Co' mercenarii oltremontani va contro Padova.
- VI. Entrata di Ezelino in Padova. Sua politica. Sua disfatta.
  Gli Scaligeri piantano signoria in Verona.

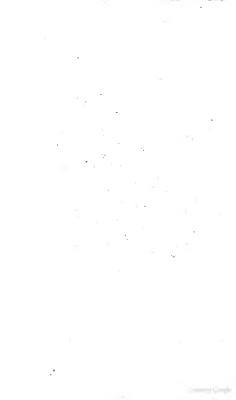

## CAPITOLO OUINTO

#### Declinazione de'Comuni e della loro milizia.

A. 1300-1300 circa.

I.

Nell'undecimo secolo si composero le ascose fila della italiana libertà; nel seguente si raffermarono collearmi; nel decimoterros ilavorò a distruggerle. La vittoria partori nuovi nemici, tanto più terribili quantochè interni, e con essi sia il vincere sia il predre doveva ugvalmente condurre alla rovina. All'ustric della lotta col Barbarossa, i nobili, stati fino a quel punto principal guida ed aitutò de Comuni, trovaronsi con tal potere fra le mani, che fu ben tosto argomento di gara. Gareggiossi tra uguali per desiderio di primeggiare, gareggiossi tra grandi e piecoli, da questa parte per restringere l'autorità altrui, dall'altra pèr allargare la propria. Di qui le divisioni, e dalle divisioni le battaglie, e dalle battaglie sfinimento e tirannide nemica ugualmente a tutti i partiti.

Gli abusi nati in questo secolo di tumulti e discordie sono più facili, a immaginarsi che a descriversi, non potendo la storia arrivarvi senza abbracciare una straordinaria serie di piccioli fatti. Qua durò più a lungo l'anelito della libertà; sulle contese dei nobili s' innalzò il popolo, su quelle del popolo la plebe, e sull'insensatezza della plebe un signore (1).

<sup>(1)</sup> Come in Firenze.

Colà appena conosciuta la liberta svani; il tiranno s'elevò di subito fra le discordio de'grandi, il abbattè, li disperse: ma egli veniva poi alla sua volta atterrato dal popolo o da un altro tiranno, e la città andava quindi vacillando tra l'anarchia ed il dispotismo (4). Cost al contrario l'aristocrazia si asside muta sulla plebe depressa (2). Altrove il Comune viene smembrato in opposte consorterie, ed il potere e l'oppressione s'avvicendano dall'una all'altra (5); mentre quivi presso non si contende già dell'innalzamento di una fazione o della indipendenza della patrie, ma quale di due famiglie o persone ne otterra la maggioranza (4).

Del resto ogni fazione passa nel suo dominare a mano a mano per tutte le forme di reggimento: infatti non è appendi acceiata una setta, che i vineltori tra loro si dividono, o nuovi esuli s'aderiscono ai primi (3). Quelle forme poi di reggimento mutansi ad ogni tratto; sicelàe ciascun partito, vinto o vincitore, ha la sua storia, il suo sorgère, fiorire e tramontare. Così è un continuo rompersi, allearsi, confondersi, guerreggiarsi di uomini e di passioni.

In verità due nomi (e chi non senti ricordare le rabbie dei Guelfi e dei Ghibellini?) usti sovente per nobilitare più basse mire, disgiungono, non solo popoli di una stessa contrada, cittadini d'una sola terra; ma i tetti medesimi privati non ne sono salvi, e di una sola

- (i) Come in Padova e Verona.
- (2) Come a Venezia.
  - (3) Come in Chieri.
- (4) Come in Asti.
- (5) Come fecero i Guelfi bianchi co'Ghibellini esuli di Firenze sul principiare del 1300.

famiglia si formano due fazioni, che si combattono a fraterno scempio (1). Come la guerra è al di fuori tra Comune e Comune, così sta pronta al di dentro. Un breve viottolo può separare un nemico dall'altro: l'istante in cui meno tel pensi, può essere quello dell'assalto e della tua disfatta. Quindi, dovunque ti volga, sembianze di guerra. I consorti, gli amici piantano vicin vicino le dimore; le case diventano torri: al di fuori merli, piombatoi, bertesche, mangani, balestre, vedette continue le muniscono; al di dentro le pareti sono vestite di armature, e appena la luce si attenta d'introdursi tramezzo alle ferito aperte fra gli spessi maschii: sopra vi s'innalza una torre-per ultimo esampo; sotto stanno orrende prigioni a fredda soddisfazione di vendetta.

A un tratto in tumultuario parlamento decretasi l'eversione di una stirpe: i rintocchi della campana chiamante il popolo alle armi avvisano dell'imminente pericelo. Tutta una contrada, tutto un quartiere piglia in fretta le armi, abbarra le strado, getta ponti dall'una all'altra magione, guernisce le cime delle torri, convoca le massade dal contado; intantoché gii uomini a cavallo escono ad insultare gli avversi, e si fa sangue sulle piazze, per le vie, appiè de sacri altari (2). Frattanto si sono radunate le compagnie delle artio delle armi, ed il capitano del compagnie delle artio delle armi, ed il capitano del le artio delle armi, ed il capitano del



<sup>(1) «</sup> In assai famiglie era Guelfi e Ghibellini, e chi tenca una parte e chi un'altra, » Malespini, Cron. c. 160.

<sup>(3) «</sup> Gli artefici grossi e minuti, attendevano a sgombrare le loro mercatanzie, e così i cittadini a fortificarsi di fanti del Contado loro amici; e asserragliavansi intorno alle vie e alle case-loro, per temenza di non essere rubati e arsi dal popolo minuto.... » Comich. ant.

popolo cal gonfalone spiegato le guida contro le case abbominate. Pugnasi allora agli steccati, romponsi, abbruciansi , e sotto piogge di saette e di macigni e di calce e d'olio bollente, il popolo furibondo sfonda le porte, shocca nelle ampie sale, e uomini e cose fa scono a bestiale vendetta. Aggravano il più delle volte l'orror della scena le fiamme appiccate da chi fugge od insegue, talora ostacolo, talora aiuto allo strazio; finchè dilatandosi da luogo a luogo non confondano in una sventura vinti e vincitori. Del resto alle spalle de' miseri sta il furore degli statuti, per cui l'alte moli adequansi al suolo, le terre confiscansi, regalansi, lasciansi per legge incolte; poi tutti i vinti con loro famiglie e consorti vengono cacciati in bando, pena di morte a chi li ricetti o soccorra, lecito ad ognuno di arrestarli, perseguitarli, ucciderli; lecito non solo, ma opra da premio (4).

(1) « Ma se io non potrò avere lo delinqueste, puniroe lo figliuol sou vero li figliuol id delinquente, , se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo u vero li figliuol del delinquente, se lo lu potrò avere, così in avere, come in persona ad mio arbitiro.. Et non dimeno li loro beni, piochio in del bando saranno incorsi, siano pubblicati al comano di Pisa, et siano guasti et distructi così in de la cita come in del contado in tutto, sicobè poi non si rifacciano, ne rifare li permetterò ne abitare u lavorare u vendere u dienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, reudesse, alienasso, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, paniroe...

a El intorno alle suprascripte tutte cose investigare el trovare io capitano abbia pieno, libero el generale arbitico così in ponero ad questioni el tormenti el punire in avere el persona come eltamdio ad tutte altre cose.... El da cluttan persona che colale malefactore prendesse el preso a me capitano l'appresentasse n vero ucidesse, daro u faro daro dei beni del comune di Pisa M. di denari... n Statuto di Piza, m. 5. 12.

Fortunato in tanto smarrimento chi esula co'suo! chè non di rado una mano, di ferro rattiene in città i figliuoli, mentre ne espelle i genitori, e 'il lamentarsi è delitto, il piangere segno ad accuse. N'e strano ti sarà il mirare generosi guerrieri con pargoletta profe alle mani tra nel fango di lontana città una vita passata gloriosamente nel fragore delle armi; 'e tra' ghiacci delle alpi di san Benedetto partorir di stento le gentifidonne di Firenzo (4); e le ossa d'Outo-buono Aldobrandini dissepellirsi e diventar ludibrio a vile plebaglia (2), I pochi vinti lasciati in città, vecchi a cui l'età niega vendetta, donne a cui la naturale debilità fu scudo e pena, cercansi, avvicinansi, e in segreti asili a rotti cenni, a tronche voci sfogano, i loro turbati pensieri.

Frattanto la turha degli esuli s'aggira armata sotto le mura oggetto di infinito odio colamore, e col soccorso delle leghe amiehe va tramando guerra e congiura. Certa notte avverrà altresi, che tunjutto intestino od occulta -pratica ne apra ad essi una porta. Allora il discorrere degli armati, il fuoco e le ferite avvertono del mortal pericolo gli avversi, e mietà della città rientra, ricacciandone l'altra. Talora accadrà, che allo strepito delle armi, all'aspetto di tanta miscria s'intronetta pictosamente il papa, e mandi un paciere che ripatrii i fuorusciti, e in general parlamento sull'ostia consecrata faccia giurar pace a' capi e bacciarsi in bocca fra loro. Ma ciò non basta il più delle volte a quetare quegli anmii inferociti. Infatti il potere supremo sta di mezzo tra l'una e l'altra

<sup>(1)</sup> Malespini, Cron., e. 177.

<sup>(2)</sup> G. Villani, VI. 63.

fazione: qual d'esse ristarassi dal desiderarlo, quando, non conseguendolo, sa che l'otterrà senza fallo la parte contraria, e sen varrà ad.opprimerla l'Tornasi dunque di nuovo alle gare, al sangue, agli esigli.

In questo mentre sulla distruzione de'grandi e dei popolani s'innalza la plebe, che confondando tutti i paritti in una condonna sfoga il lungo sdegne di servità coll'abbassarii tutti sotto se stessa; ogni mbile, ogni riceo escludendo da quialsiasi officio, onore, milizia e vantaggio di cittadino. Perlocebà ad un gentiluomo l'esser fatto della plebe parrà gran mercé (4); a gli sarà tolto depor testimonianza contro un plebeo, ma sì accettata quella di un plebeo contro di lui (2); nèquando si chiameranno all'armi le compagnie, potrà cgli escire di casa, pena l'avere e la persona (3); ned altro argomento, oltre la voce popolare, basterà al capitano per condannarlo ad arbitrio' (4). Tre testimonii poi deponenti per pubblice fana faran no-bile chiunquè (3). « E giuro (sclamava ogni anno-

 V. la supplica per esser fatto di popolo di ser Belcaro Buonajuti (Deliz, degli erud. t. VII. p. 290).

(2) a Et che nullo nobile,... undunque sia possa u debbia in alcuna cauza criminale in alcuna Corte contro alcuno di popolo readere testimonia, e so la readra. la testimonia non vaglia, ne tegna ipso jure, el nondimeno siá condannato dal capitano del populo da L. X. in L. ¿C. ad suo arbitrio ». Stat. di Pisa. ms. §, 162.

(3) El che nullo notifie della cita di Pisa u daltronde ad tempo d'alcuno romore, durante lo romore ardisca u presumma d'escire con arme u sensa arme della casa in de la quale elli abita sotto pena def avere et della persona ad arbitrio del capitano ». Estatat. di Pisa, m. §, 165.

(4) Statut. di Pisa, §. 13.

(5) Statut, di Pisa, §. 150 — e Statuti di Firenze del 1292 e 1295 (Deliz, degli erud. 1. IX. p. 312, 353).

« all'entrar nel suo officio il capitano del popolo di « Pisa ) che se intravvenisse che alcun nomo nobile o · non giurato in popolo; ucciderà o uccidere farà, o « consentirà che si uccida alcuno anziano o notaio d'anziani o uomo giurato in popolo, incontanente « che della morte di cotale anziano o notato o giu-« rato in popolo alli orecchi miel sarà pervenuto. « senza intervallo di alcuna dimoranza, e aliena ca-« gione e causa cessante, farò sonare la campana del e popolo, e con quel popolo o alcuna parte di quello e nella piazza del palazzo del popolo raunato, con e esterminato furore andrò alla casa ovvero alle casc di quel cotale ucoisore: e quella casa ovvero casc e innanti che quindi mi parta infino alle fondamenta a farò disfare. E se intravverrà, che quel cotale of-« fendente abbia case od altre possessioni fuori della « città di Pisa, senza alcuno indugio manderovvi uno « de'compagni o cavalieri miei e la famiglia mia con alcuna parte del popolo, e di quindi lo detto cava-· liere, famiglla e popolo in verun modo non ardisca di a partirsi o presuma, se in prima lo disfacimento e la distruzione delle dette possessioni e case non sia stata « messa ad esecuzione e compimento: e infino a tanto a che la distruzione e il guastamento di tutti i beni « del malfattore predetto, così nella città come nel contado, non sia compiuta di fare, nulla bottega · d'arte o mestiere o corte alcuna della città di Pisa « sia tenuta aperta » (1).

Così lo Stato pigliava aspetto di fazione, la giustizia di vendetta, la stessa emulazione al bene comune della

<sup>(1)</sup> Statut, di Pisa, §. 18.

patria diventava odio, nimicizia erovina. Non di rado animi per lunga consuonanza uniti rabbia di parte, quasi enapio turbine, svelleva. Sia realtà, sia favola, la tradizione personificò queste sciagure ne 'casi di Romeo e Giulietta. Nati erano in tetti vicini in pari tempo; la prossimità fe germogliare tra loro l'inclinazione, l'inclinazione crebbe in amore; e già son promessi, già presi d'ineluttabile fiamma, quando sorge tra'parenti contesa, poi guerra, poi esiglio di Romeo e dei suoi. Sangue sparso rende hentosto la nimistà più atroce, irremediabile, Giulietta sforzata a odiose nozze da'genitori, per soporifero beveraggio tenta sottrarvisi, ed unirsi al suo caro: Romeo, credendola estinta, si uccide, ed ella muore sopra di lui.

Sopra a tutto questo ondeggiare di partiti, pel quale la libertà era senza sicurezza, la pace senza riposo, due fatti s'innalzano importantissimi alla storia generale d'Italia e più specialmente a questa nostra:

1º La milizia de' Comuni va declinando cd a mano a mano le succedono i mercenarii.

2º La dignità di podestà o di capitano del popolo è mezzo e scusa per fondarvi tirannide più o meno ferma e palese.

# н.

Proprio della milizia de'Comuni era d'esserc più idonea alla difesa che all'offendere. E per vero dire quell'operaio, o negoziante, che senza grave pcridita di tempo saliva allegramente sugli spalti di una patria carissima, e con molto valore li difendeva dagli assalti degli imperatori di Germania, a malincuore poi si svelleva da'suoi traffichi e dalle sue industrie per

guerreggiare in lontana spedizione. A questo inconveniente s'era cercato rimedio fino da' tempi della lega Lombarda, sia collo stanziare ferma paga alle milizie occupate in lunghe fazioni (1), sia col fare molto minor numero di volte l'oste generale con tutto il popolo, che non la cavalcata co'soli militi (2). Píù tardi si penso altresi di francare dall'estimo chiunque militava a piè od a cavallo (5); nè bastando ancor tutto questo ad addoleire gl'incomodi del servigio, si deliberò, tranne caso straordinario, di non convocare più alle armi che certa parte della cavalleria. Ond'è che Faenza nel 1168, Genova nel 1173 prcsero partito di descrivervi solo i ricchi di censo stabilito (4); e coll'avvertenza, che ad ogni uopo di guerra questo censo si rinnovasse; ne prima si imponessero le cavallate sopra i cittadini, che se ne fosse ottenuto l'assenso nel generale consiglio del Comune (3).

In breve quest'uso di scegliere passò dalla milizia a cavallo a quella a piè. Tutto il popolo non venne più convocato, se non se in caso di pericolo-gravissimo o di memoranda impresa; ed in quella vece s'elesse di ciascuna portà o quartiere il numero convenevole de' più facoltosi o agguerriti. Cosi pochi anni dopo la spedizione raccontata sopra Siena, i Fio-

<sup>(1)</sup> Sire Raul, p. 1177 C, 1178 E, 1179 B, 1183 C (R. I. S. t. VI).

S. t. VI).
(2) V. per es. il trattato di Lega del 1151 tra Parma e

Modena. Affò, St. di Parma, t. 11. doc. 63.
(3) Federici, St. de Cav. Gaudenti, t. I. p. 144.

<sup>(4)</sup> Caffari, II. 349. — Tolosani, Chr., c. 72 (Rer. Favent Script.).

<sup>(5)</sup> Statut. di Pisa , §. 129.

rentini diedero nuova forma alle lor cavallate, e-fecero tra la città ed il contado una eletta di fanti eol carico di star pronti ad ogni rumore. Dapprima furono 50 per sesto, poscia duemila, per ultimo quattromila dentro le mura, è mille fuori : dovevano avere scudo e soprayveste all'insegna del proprio gonfalone, ed accorrere ad ogni cenno del gonfaloniere del popolo (4). Simili ordini furono promilgati nel 4306 da' Modenesi, nel 1322 da' Pisani (2), Altrove, allorchè si trattava soltanto di medioere impresa, spandevansi nelle vie i banditori a farne invito per denaro a' volontarii (5). Di guesta guisa il popolo si veniva divezzando dalla milizia. E per verità come mai avrebbe egli potuto esereitarla, quando lá guerra era continua, e il più delle volte senza seopo, senza utile e senza fama?

Posciacivè la massa del popolo restò, nel modo cle abbiam detto, come esclusa dalle ordinarie fazioni di guerra, il carroccio, vero stendardo di gran moltitudine poco disciplinata, parve inutile e fin messo in disparte: ned era appena di due anni trascorso un secolo dalla pace di Costanza, che già i Milanesi avesono inalberato in vece di queflo una bandiera (h). Per la 'qual cosa la fanteria non notendo n'iù opnorre

G. Vill., VIII. 1. — Statut. Florent, p. 347 (Deliz. degli erud. t, IX).

<sup>(2)</sup> Statut. Mutin. p. 484. 508 (Ant. M. avi, diss. XXVI).—Statut. di Pisa, §. 148.

<sup>(3)</sup> Chr. Parm. p. 808. §28. AA. 1286. 1294 (R. I. S. I. IX).

« E in queste di andò in Siena il bando, che chi volesse soldo col balestro; e soldarsi assai fanteria ». Cron. Sanese, p. 184 (R. I. S. I. XV).

<sup>(4)</sup> Corio, AA. 1285.

ulla cavalleria folte masse attestate attorno un sol punto, tornò a scadere di pregio, e l'onore della guerra a risalire negli uomini a cavallo.

Vero è bene, che i Comuni s'industriavano a tutto potere di ravvivare le proprie forze scemate dalle guerre e dalle discordie, coll'accrescere la popolazione e per conseguenza il numero degli armati: poseiache il gran fatto del medio evo era la guerra. e tanto riputavasi una città, quant'uomini a piè ed a cavallo metteva in campo. Quivi pertanto erano pubblici uffiziali deputati a cercare ogni via onde attirare in città gli abitanti delle vicine giurisdizioni; colà i capocontrada avevano il carico di sollecitare i celibi a contrar matrimonio (1). Fu chi dichiarò immune dalle pubbliche prestazioni qualunque forestiero. il quale trasportasse sua stanza nel dominio; fu chi gli offerse libertà di pascolo; tal Comune promise la dignità del consolato, tal altro certa parte de'pubblici uffici alle genti di fuori, che in certo numero venissero ad abitare nella città o nel contado (2). Bologna, dono aver fatto gli ordinamenti del popolo a distruzione dei A. 1256 grandi, pensò più splendido modo di ricreare le sue forze, e fu di svellere dalla gleba i servi e le masnade de' nobili, sia riscattandoli a denari, sia obbligandosi di fornir essa medesima a' padroni l'annuo tributo in frumento, ond'erano gravati. Questo tributo (computavasi d'uno staio per ogni posseditore di buoi e di

<sup>(1) ...</sup> Homines tam masculos quam fæminas ad matrimonium habiles excitare ad contrahendum... S. PQ. R. Statuta, I. I. e. 35. De officio capitum regionum.

<sup>(2)</sup> Statut. Vercell. f. 21. — Savioli, Ann. Bol., doc. 649 AA. 1222.

una quarteruola per ogni bracciante) era poi esatto dal Comune a proprio nome: ma intanto la stirpe redenta veniva registrata fra i cittadini, e descritta nella milizia (1).

Seguitarono i umano esempio nel 4260 i Trevigiani, liberando le maisnade dello spento Ezelino, e
nel 1289 i Fiorentini, victando, non che le compre
e gli acquisti e lo vendite delle persone, qualunque
specie di personale obbligazione (2). Nel secolo segueuto Bologna acerebbe ancora la sua militia, sciogliendo da carichi reali e personali molti capofantiglia del distretto, e pareggiandoli a cittadini notati
nelle compagnie delle armi (3).

Ma di che sollievo erano mai questi rimedii alle gravi ferite, che il giornaliero parteggiare apriva nel 3.126 euore dello Statof Allorche dalla sola Cremona escivano in un di dicci migliaia di esuli; e dòdici migliaia

- A. 1274 da Bologos, siechè la città di un colpo solo si spogliava di 500 fahiglie, fra le quali alcuné novervano infino a 50 uomini fregiatti della milizia f (4) allorche, 20 20 anni dopo la loro cacciata, tal copia di Fiorentini esulava tuttavia, che per la fiducia del perdono quattromila di essi accorrevano all'esercito ordinato dalla A. 1223 città contro Castruccio (3). Nè il danno consisteva
  - soltanto nella perdita di queste moltitudini di fuorusciti: ma primamente elleno nell'esiglio per nozze
    - (1) Math, de Griffonib, p. 128 (R. I. S. t, XVIII).
  - Deliz, degli erud. p. 300, t. IX. Cortusior, hist. L. IX.
     S. Nota (5).
     Crost, miscell. di Bol. p. 344 (R. I. S. t. XVIII).
  - (4) Guil. Ventur., Chr. Ast., c. 17 (R. I. S. I. XI). Savioli, Ann. Bol. AA, 1274.
  - (5) G. Vill., IX. 213.

ed amicizie moltiplicavano: poi, rivolgendo le armi contro la patria, o, per dir meglio, contro il partito che la reggeva, aumentavano la potenza de'costei nemici. Però non sia meraviglia, se, più non sopperendo a queste piaghe straordinarie. le comuni medicine, straordinarji mezzi si provvedessero d'altronde. Questi mezzi crano l'armi mercenàrie, cra il potere di un solo: e primi a somministrarli crano altri fuerusciti in bando della patria per uguale furore di parte.

Proprio di que tempi era, che niuna vittoria fosse generale; ma, ogni città formando Stato, qui trionfasse quel partito, che poche miglia discosto veniva disfatto, e colà rientrasse vincitore mentre che dalla terra vieina andava in baqdo. Compenso all'esiglio cra adunque trovar tosto allesti: e veramente, finchè il primo animo li teneva uniti e grande n'era il numero, gli esuli assumevano forma di un altro Stato. Assoldavano gente, trattavano leghe, eleggevansi un podestà e dei capitani di guerra, possedevano fortezze o proprie di alcune di essi, o acquistate per forza, o avute in dono, I Comuni praticavano ce' loro padesta, come da uguale ad uguale; e li accomodavano di castella dove far capo, e di comune accordo con essi stabilivano le taglice e le spedizioni (4). Ma quando,

<sup>(1)</sup> Savioli, doc. 632, 639, 650, 681. Nol 1371 i Incorusciti di Ferrara feccore lega con Bologua, promellendo quod faciari exercisum et covolcatum cum comm. Bomonie, sitilece militea su multita, et podita su podita con dunatatem cum cum communitatem comm, et pop. Bomon, sicut civas civil. Bomon...; quod faccient ettractabunt gour, roma communitate communitate sommunitate sommunitate simpadironissero di Ferrara, ne riceverebbero il rettoro da Bologuesi, ci nifino..., quod dati Ferrarienuse et corum suque cas defondent et manutembunt tato corum poste sicut alli cives civil. Bom. castrum bomonieus factum equal Primarium. Id. duo. 765.

od originariamente il numero de l'uorusciti era piccolo, coppure tempo, fortuna o diversità d'intenti li
distritiva, allora succedeva di essi quello che succederà
sempre d'ogni malavventurato tentativo: i nemici
li condannavano come ribelli, gli amici li rifiutavano
come vili: e perciascun di loro-comiciava una
seric di venture, che la storia sovente non lascia
intravedere se non se a certi punti di maggior
lume.

Nulladimeno i più de fuorusciti, avvezzi dall'infanzia alla guerra, e soliti a dispregiare ogni altro escreizio come basso o dappoco, colà recavansi, dove era guerra sotto stendardo amico; e ve li spingeva desio di onore, odio e bisogno. Erano essi per caso Guelfi, e veruna città guelfa bandiva ella mai guerra a città contraria E tosto li vedevi accorrore a'suoi stipendii, e riempiere il vuoto lasclato da'costei Ghibellini sbanditi. Altri esuli guelfi avevano mai eglino intendimento di entrar di furto in patria? E di presente miravi gli uni cogli altri congiungersi insieme, e come a causa comune muoversi a fornire l'audace impresa.

Allorchè la vittoria di Monteaperti riaperse le porte di Firenze a'Chibellini, tale fu lo sperpero de'vinti, che la nota delle case arse e distrutte va in 82 pa-A. 1200 gine di fina stampa (4). I Guelfi, espulsi da Firenze, da Prato, da Pistoia e da Volterra, si ricolsero in Lucca e intorno a S. Friano in Borgo alla Loggia, a ricominicar guerra contro a'vincitori sia colle armi palesi, sia colle pratiche estese fino in Germania col

<sup>(1)</sup> Deliz. degli erud. t. VII. p. 204-286,

giovane Corradino di Svevia. In capo a tre anni le vittorie de'Ghibellini indussero Lucea a procaeciarsi A. 1263 di segreto accordo. Per virtù del quale i Guelfi vennero scacciati improvvisamente da quelle sedi, e si dovettero ridurre a Bologna « in gran povertà (narra il cronista), chi a soldo a piede o chi a cavallo, e chi senza soldo ». Da Bologna li distolse un nunzio premuroso de'Guelfi di Modena, col quale questi li invitavano a venire a soccorrerli contro i Ghibellini. Tosto v'accorsero, e colle spoglie della fazione sconfitta si ritornarono alquanto in essere. Indi passarono a Reggio, ove i Ghibellini combattevano in piazza co'Guelfi, e già già stavano per superarli. L'arrivo de' fuorusciti toscani ristaurò la pugna : ma ne indugiava l'esito certo nemico, alto come gigante, che menando a tondo la mazza non laseiava appressarglisi anima vivente. Al fine dodiei de'più gagliardi escono di sehiera, il circondano, l' incalzano, e al postutto l'atterrano. Nuove spoglie ostili s'agglunsero pertanto alle acquistate. Con esse si rifecero d'armi e destrieri, e posero ordine a bella schiera di 400 uomini d'arme. Quindi essendosi accozzati all' esercito di Carlo d' Angiò, jentravano 1.1265 de'primi in S. Germano, e gli davano vinta la giornata di Benevento (1). Nel risorgere allora del guelfismo, ripatriarono; e la volta dell'escire rivenno a' Ghibelliui eon 'assai più contraria fortuna e lungo esiglio.

Così perpetuavasi questa schiatta d'uomini forti, che altri beni non aveva sovente fuor d'una spada! Chi di loro s'acconciava a stipendio co'signori che au-

<sup>(1)</sup> G. Vill., VII. 6. - Malespini, c. 174, 178, 185.

davano a reggere l'ufficio di capitano o di podestà (1): chi cercava rifugio alla corte di principe liberale. Dante ricoverava a Ravenna cd a Verona: Uguccione della Faggiuola, spogliato della signoria di Pisa, Galeazzo Visconti, detruso da quella di Milano. finivano il vivere già così splendido agli stipendii quegli di Cangrande della Scala, questi di Castruccio Castracane. Tutti, finche potevano, ccrcavano servigio presso il proprio partito: i Ghibellini presso i Visconti, gli Scaligeri e le case di Svevia e di Onara, allorchè erano in fiore: i Guelfi presso i re Angioini, i legati pontificii, i conti di Romagna ed i vicarii della Chiesa. Ne in altro modo che col distribuire a prodi fuorusciti i beni e gli onori dei baroni contumaci, il re di Napeli Manfredi si circondò di gente bellicosa, ed inespugnabile ad interdetti e scomuniche (2).

Se non che avveniva non di rado, che accidenti e rispetti particolari sottraessero a incruscitianeora quest'ultima consolazione di combattera a pro di una causa amata. Allora, come da cittadini erano diventati partigiani, da partigiani diventavano affatto venturieri a mercede; e, rotti gli animi dal bisogno, Guelfi o Ghi-

<sup>(1)</sup>Nel 1937 Lazzaro Gherardini, nell'andare podestà da Lucca a Genova, oltre i giudici e militi suoi plures alios viros milites pro magna parte sui regimini secum habuit et tenuit, et magnam copiam nobilium servientium. Caffari et Contin. Ann. Gen. VI. 44 (R. I. S. L. VI).

<sup>(3)</sup> Comisatus, baronias et feuda exulum et occiorum Iombardis quampluribus, quorum quoadem extrema paupertas devehebat în vêquum, nomullos evro proscriptos a propriis partialis dissensio impellebat, liberaliter distribuit et dispersit, Sabus Malasp. L. L. e. S. (R. L. S. L. VIII) — e V. Nota II.

bellini, repubblica o principato, qualsiasi che li chiedesse ai suoi stipendii, era il ben accolto (1). Altri di loro pigliava soldo in Italia, altri superava le Alpi, travagliavasi in Francia e Inghilterra in guerra e traffico, o col bordone in mano traversava il mare, peregrinava a Terrasanta, s'addentrava nell'Asia, e riportava in patria notizie di terre non più visitate. Oltre i balestrieri pisani e genovesi, i quali stante la loro grande perizia venivano chiesti a servir in guerra da tutte le parti, chi ignora quanti cavalicri e pedoni italiani perissero alla battaglia di Courtral; e A. 1303 quanto buona prova facessero a Teroana contro i Fiamminghi i 200 militi e 4500 gialdonieri (cosí nomayansi gli armati di Junghe lancie) di Toscana, Romagna e Lombardia a' soldi del re Filippo il Bello ? (2). Nel 4300 Rinieri de' Grimaldi, fuoruscito genovese, servi con navi a mercede il re di Napoli contro i Ghibellini insorti di Sicilia. Nel 1504, la destrezza de' suoi balestrieri die vinta al re di Francia la battaglia combattuta presso i lidi della Olanda, ed ei medesimo di sua mano vi uccise 12 nemici. Finqui ardentissimo Guelfo! otto anni dipoi

<sup>(1)</sup> Lafranco del Rangoni, per es, espulso da Molena, dapprins seri con alquanti compagii Lucca centro Pisa: poecia atimolato e pagato da Matteo di Carreggio, si recò a Parum con d'uncento seguaci al servigio del costui partito. Gio ma pertanto i forreggieschi furno entiri e sacciati. Al-lora Lanfranco vi zimase a stipendio de'vincitori, senza esiare a rivolgere i e armi contro chi la avera invocace e mosse. Chr. Parm. p. 874 (R. I. S. t. IX). — Perret. Vicent., hist. L. II. p. 96 (R. J. S. t. IX).

<sup>(2)</sup> G. Vill., VIII. 56. 76. — Daniel, Hist, de la milice françe t. II. p. 317 (Paris, 1713).

Roma lo mirava ostinato Ghibellino a'soldi dell'imperatore contro Genova e Francia (1).

# · III..

Primachè le interne discordie generassero nel seno medesimo delle milizie cittadine queste hande mercenarie di fuorusciti, una instituzione sorta ne'tempi stessi della lega lombarda aveva reso comune alle città l'uso degli stipendiarii: Già vedemmo che non tutti i signori rurali erano stati astretti a trasferire la loro stanza dentro le mura e diventare cittadini. Alcuni s'erano serbati come indipendenti sotto l'ombra dell' impero, di cui si dichiaravano vassalli: i più s' erano accostati. alle città vicine con un misto di dipendenza e di lega. Sudditi non erano; perchè l'autorità da essi conceduta a' Comuni era ristretta e compensata per vantaggi reciproci: alleati nemmeno; perchè (sebbene le città s'obbligassero a difenderli, come eglino a soccorrerle in guerra), giurare il seguimento del podestà era da suddito.

A costoro adunque la città era non sede, ma riparo: quella gli schermiva dagli odii e dalle vendette degli emuli del contado, il nativo castello li nascondeva ai subiti tumulti cittadini. Si aggiunga che non uno solo era il Comune, a cui si professavano in accomandigia: sicchè destreggiandosi tra questo e quello, e vendevano a più caro prezzo la propria amicizia, e ne traevano motivo onde allargarsi sui signori vicini, e negar l'ob-

<sup>(1)</sup> G Vill., VII. 116. VIII. 77. — Guil. Ventur., Mcm. Ast. c. 21. 62. — Amari, Un periodo di st. sicil., c. 18. p. 256 (Palermo 1842).

bedienza all'imperatore ed a chi altro, da cui tenessero il feudo. Le torri del castello e la masnada armata ch'entro vi stava, queste erano le fondamenta di una potenza, che ad ogni tratto, dove tu-la volessi rinserrare, ti sfuggiva di mano. Del resto la guerra coi soliti suoi frutti il nutriva : cessata la propria, cercavano l'aliena; cessata la vicina, cercavano la lontana, or provocati or provocatori, qua alleati, colà seguaci o mercenarii.

Tra questi signori è ben ovvio il pensare che i Comuni scegliessero i capitani a comandarli in guerra: e già ancor prima del trattato di Costanza un conte di Bian- A. 1157 drate aveva guidato i Milanesi contro Pavia, e un conte Guerra e un marchese Malaspina avevano retto le A. 4174 squadre di Faenza e di Parma (1). Chi poi non vedeva A. 1182 quanto fosse facile che uno straordinario uopo di aiuto inducesse altresi le città ad assoldarli col satellizio loro? Così Genova stipendiava un Manuele conte di Venti- A. 1220 miglia con 45 militi e 10 balestrieri forniti di balestre di corno. La sostanza de'patti con lui stipulati fu, che egli avesse al mese 430 lire genovesi: consegnasse per giusto prezzo al Comune i prigioni che andasse facendo sopra il nemico: si sforzasse a tutto potere di guerreggiare Ventimiglia, e di pigliare e quindi difendere il castello di Pena (2).

Cionondimeno questi assoldamenti sarebbero stati rari e quasi per caso, se l'instituzione del podesta non li avesse autenticati e'resi frequenti. Già ci ac-

<sup>(1)</sup> V. la nostra Mem. su'Mercenarii, §. 23 (Atti dell'Accad. di Torino, serie 11. t. II).

<sup>(2)</sup> Cassari et Contin., L. V. 419, e V. la Mem. sulla milizia de Comuni, §. 19.

costiamo al punto, nel quale la sanguinosa liberta de Comuni precipità, e mani prezzolate preparano il seglio a violenta signoria.

Nel 1162 allorchè, distrutta Milano, l'imperatore Federico i Barbarossa riputavasi al colmo di sua potenza, s' avvisò di perpetuarla, togliendo alle città il diritto di eleggersi i magistrati ed avocandolo a sè, Deputò adunque a reggerle personaggi fedelissimi e forestieri. Brescia e Piacenza solo a questo patto impetrarono mercè : e insomma (tranne per singolare privilegio Lodi, Pavia, e Cremona ) ogni altra terra di Lombardia dovè piegarsi al decreto, e ricevere quasi per forza un podestà nato altrove (1). Poscia, essendosi cogli anni smaltito quel primo abborrimento, si pose mente a' vantaggi che derivavano da così fatta instituzione. Osservossi - che la temporaneità della carica doveva levare, non che la potenza, ma fino il pensiero di aspirare a tirannide; osservossi che un forestiero era molto più adatfo di qualsivoglia cittadino a tener giusta la bilancia tra il tempestare delle fazioni; mentrechè per la sua nobiltà e pel suo seguito avrebbe sempre arrecato non mediocre lustro ed augumento alle forze del Comune. Attribuivasi, egli era vero, molto potere e quasi assoluto al podestà : ma questo-potere quanti mesi duraya cgli? e d'altra parte chi l'escrcitava non andava egli soggetto a rigido sindacato?-- In conclusione non solo tutti que' Comuni, a' quali 'il podestà era stato impo-



<sup>(1)</sup> Si ha qualche indizio di podestà dal 1150 al 1154 in Reggio, Modena, Bologna ed Imola: ma veramente l'instituzione non si rese generale se non dopo il 1162. V. Mem. cit. sti Mercenarii, §. 28.

sto a forza, seguitarono a tenerto per amore; na quelli altresi che per privilegio od altra cagione ne erano andati esenti, sel chiamarono dentro, Parma nel 1478, Cremona nel 1480, Faenza, nel 1484, Genova nel 1491 (1). Da questo istante i Comuni s'avviarono verso la dominazione di un solo!

Infatti nel podestà stette il potere esecutivo dello Stato insieme col giudiziale. Comandava l'esercito. presiedeva a' Consigli , amministrava di per sè o per mezzo de suoi seguaci la giustizia civile e criminale. Seguivanlo in signoria (così intitolavasi il suo ufficio) giudici, cavalieri, fanti e servienti da lui radunati a suon di denaro : i fanti avevano nome di berrovieri o berruarii, allora comune ad ogni soldato a piè. Il numero di tutti era determinato sia da statuto, sia da contratto : ma il bisogno di soldatesca induceva sovente il Comune a tollerare ed anzi chiedere che eccedesse : per il che non di rado fanto era grossa la turba degli amici, fuorusciti e venturieri, la quale accompagnava in signoria il podestà, che da lui ad un capitano di compagnia mercenaria quasi più altra differenza non fosse che nel nome (2). Nè i suoi compagni, nello scortarlo a questo modo dall' una all' altra città senz' altro più nobile scopo che di vivere lietamente al possibile, tardavano guari ad abbracciare il fare di soldatesca venturiera. - Viva chi vince! - ecco il motto di gente, a cui non una

Affò, St. di Parma, t. II. 959. — Chr. Cremon. p. 635
 R. I. S. t. VII). — Tolos. Chr. c. 182 e p. 708 (Rer. Favont. Script.). — Caffari, III. 364.

<sup>(2)</sup> Vedine le prove ai §§. 20. 21. della Mem. cit. sulla milizia de Comuni; e così per tutto questo articolo.

patria, non una fazione, non una fanziglia somministrava alti sensi d'eroismo o d'onestà.

Di qual difesa alla libertà dovessero essere queste armi prezzolate in balia di chi ne maneggiava, quantunque temporaneamente, le sorti, ognun vede. A ciò si aggiunga che, se la gelosia municipale aveva escluso per legge i proprii cittadini dall'ufficio di podestà, non ne aveva già escluso i signori rurali amici o raccomandati: i quali dalle amicizie, dalle ricchezze, dalla fama acquistata nelle armi ricavavano infiniti mezzi e per farsi eleggere, e per rendere in sè quell' ufficio dapprima frequente, alla fine perpetuo. Un partito, di cui solitamente erano come capi, li chiamava dentro a reggere la città ; quindi per quanto acerbamente vi si diportassero, a tutto davano sembianza di zelo di parte e di ben pubblico. I loro seguaci poi, pagati dal Comune, formavano intorno ad essi un nerbo di poteriza, che ogni giorno augumentava sia per l'acquisto di nuovi aderenti sia per l'esiglio degli avversari. D'altra parte, l'autorità legale essendo nelle mani del podestà, l'opporvisi pareva ribellione, e la moltitudine de'neutrali stava sempre parata a mantenerla. Così si maturava la sottomessione della città : così prima si perdeva la libertà, che le costei apparenze!

Ma il signore provvedeva frattanto di più lontano allo stabilimento della propria grandezza. Oltre il suo satellizio, oltre le sue masnade del contado, assoldava nercenarii di provincia straniera, ne impetrava da re e da imperatori, secondo che egli era guelfo o giui-bellino; e finalmente, allorchè ogni cosa sembrava in pronto, correva la città colle squadre a cavallo, se ne faceva acclanare signore o capitano generale o difen-

sore, e col grado di vicario angioino, imperiale o pontificio se l'assicurava nelle mani. Fondava altora la sua tirannide sulla distruzione: cgni forma di illustre, di forte, di generoso veniva cancellata; la classe dei ricchi e de'nobili, nerbo precipno della militia a cavallo, per via di supplizi e persecuzioni andava dispersa; e bande prezzolate di venturieri surrogavanla in guerra.

A mesto fine era serbata l'instituzione del podestà!

a questo fine quella masnada, tratta dalla schiavitù ed educata alle armi sotto le mura de'castelli feudali! (1) Debole riparo vi pensarono i Comuni, sia stabiliendo che il podestà venisse rinnovato ad ogni sei mesi, sia A. 1250 dividendone le incumbenze con un capitano del popolo scelto e condotto in non dissimile maniera. Il signore del contado, dopo aver retto come podestà il Comune, lo serviva in guerra colle sue genti come condottiero di ventura, poi lo guidava contro il nemico come capitano del popolo o della guerra; e così passando dall'uno all'altro carico gli ricingeva attorno le stesse catene. Talora la città medesima, disperata di schermirsi altrimenti da'nemici esterni od interiori. concedevasegli spontaneamente in signoria per certo tempo, a patto ch'ei la difendesse con novero fissato di fanti e di cavalli; e in lui riunendo i poteri di podestà, di capitano del popolo, e di capitano generale di guerra, ogni parte, tranne il titolo di padrone, gli attribuiva. Talora ei già padroneggiava; ma sotto modesti titoli ed aspetto di civile e tempo-

V. sopra, c. II. §. VI. — Del resto tanto è ciò vero, che la comitiva del capitano di guerra propriamente chiamavasi Masnada. V. Mem. cit., §. 22.

raneo comando studiavasi di accertare tanto più la propria autorità, quanto maggiormente la teneva ascosa. Così per opera dei podestà e capitani del popolo e delle loro bande assoldate andava seomparendo la libertà da Comuni d'Italia?

Primi a fornirne segnalato esempio furono gli Ezclini da Romano.

#### IV

· Tra i cavalieri tedeschi venuti in Italia con Corrado A. 1036 il Salico, fu un Ecelo, figliuolo d'Arpone, milite da un sol cavallo. Corrado ne compensò la fede e il valore, investendolo di Onara e di Romano, castella della Marca Trivigiana. Di qui trassero nome e potenza i discendenti di Ecelo; a cui poco stante accresceva riputazione il vescovo di Vicenza, infeudandolo di Bassano e delle due ville di Angarano e Cartigliano. Nipote ad Ecelo fu Ezelino detto il Balbo, che seguitò A. 1147 Corrado m e Luigi vu alla terza crociata. Era tra' Saraceni un gigante, terrore del campo cristiano. Ezelino sfidollo a pugnare in singolare tenzone, ed avendolo ammazzato al cospetto dell'esercito, tale fama ne consegui di prode e religioso, che al suo ritorno i vescovi di Feltre e di Belluno, il patriarca di Aquileia, il vescovo esi canonici di Treviso, e l'abate di Sesto nel Friuli a gara lo investirono di feudi e di onori. Oltre a ciò, il vescovo di Belluno, nel consegnargli in vassallatico Uderzo, Mussolente ed altri luoghi, il creò suo avvocato (1).

Qual fosse l'ufficio dell'avvocato, già vedemmo (2):

<sup>(1)</sup> Verci, Storia degli Ecelini, t. I. p. 56.

<sup>(2)</sup> V. sopra, c. II. §. IV.

amministrare le regalie delle chiese, vegliare alla riscossione dei tributi, presiedere al giudizio delle cause dei dipendenti, sopraintenderne alle prestazioni reali e personali, capitanare in guerra le schiere dei vassalli. Moltiplicò a questo modo l'avere della casa da Romano; e lasciti, usurpazioni, matrimonli e compere andarono via via aggiungendo sempre qualche cosa alle beneficenze delle chiese e de'principi. Nelle prime spedizioni del Barbarossa in Italia, Ezelino gli fu devoto vassallo e valoroso: poscia, non si sa come. ma forse per sdegno di certa sentenza avutane contro. ovvero per cupidità di maggior utile, si rivolse al partito contrario, giuro la cittadinanza di Treviso e a 1168 di Vicenza, fu il primo podestà dell'una e dell'altra, e quando si strinse quella lega famosa, che fabbricò Alessandria e vinse a Legnano, Ezelino ad una con Anselmo da Doara ne venne dichiarato capitano generale. Nipoti di costoro furono poi quell'Ezelino m e quel Buoso, l'uno dei quali tiranneggiava la Marca Trivigiana, mentre che l'altro s'impadroniva di Gremona. Questi frutti era per partorire la confidenza riposta negli aveli loro dalle amiche città !

Mori Ezelino il Balbo pochi mesi dopo il trattato A.1184 di Costanza, e gli successo nelle adcrenze e nelle amblzioni Ezelino II.-Appunto in que giorni distendevasi per le città italiane l'uso di preporre un estranco al governo de propri affari. Però non è a dire ses il novello signore di Onara e di Romano se ne valesse per ingrandirsi. Cittadino a un tempo ed amico di Treviso e di Vicenza, ora egli tratta, ora consegue A 1189 di unirle in lega, e tosto è scelto podestà della prima: poscia collo sforzo delle avite masnade l'ajuta nella

Vol. 1.

guerra da lei mossa contro Belluno e il patriarca di Aquileia. Quante a Vicenza, stava ella divisa fra i Maltraversi ed i Vivaresi. Capo di questi si fe' Ezelino. Dopo alquanti contrasti vinsero i Maltraversi : ma di repente Ezelino piomba sopra Bassano, la rapisce ai Vicentini e la cede a Padova. E quivi pure nutriva egli il suo partito opposto a Camposampieri, cui diverso sentire e mortali oltraggi da lui separavano. Insomma Padova, Vicenza, Trcviso, ed alla finc anche Verona furongli a volta a volta asilo, e sede, e campo di vittoria e di sconfitta. Cacciato dall'una, riparava presso l'altra, e in questa ritrovava le forze per ritornare nella prima. Guerra tra esse città essendo sempre, e come amico e come soldato, é come rettore, c come capoparte, mille strade aveva aperte per contrarvi aderenze e prepararvi signoria. Poi ad ogni grave evento erangli inespugnabile ricetto le avite castella del contado.

Quali progressi ne derivassero per Ezelino à facile immaginare. Noi li restringeremo in poche parole. Primieramente in guiderdone de suoi servigi ottenne da Padovani la terra di Bassano. Quindi col costoro aiuto ruppe guerra a Vicenza, e le pigliò Carmignano. Intervennero colle armi a pro de vinti i Veronesi. Allora Ezelino, sespettando di peggio, accordò per se solo celatamente; e Padova in vendetta d'esserne stata abbandonata gli adeguò al suolo la rocca di Onara. Fu poi guerra fra Treviso e Belluno, fra Treviso e il patriarca d'Aquileia: ne vi ha trattato di lega o di pace, dove la croce di Ezelino non entri sulle pergamente tra le soscrizioni de rettori di quelle città. Appunto nel maneggiare una di queste paci in

Verona, in tal modo seppe acquistarseue gli animi, che vi veniva chiamato podestà, e quindi riverito per capo A. 120 della fazione ghibellina de Montecchi avversi a Guelli da S. Bonifacio. Negli anni seguenti soccorse Vicenza contro Padova, osteggiò per proprio conto i Camposampiero, favori colle sue masnade i Montecchi ad espeller da Verona quie da S. Bonifacio, e stette come arbitro tra il Comune d'Angarano ed il priore di Camprese. Di questa guisa el sapeva distribuire le sue cure tra i tumulti guerraçeli e le pratiche cittadine; e la guerra e la pace servivano sempre ad augumento della sua ambizione!

Capo del partifo guelfo contrario a quello di cui Ezelino di conserva col cognato Salinguerra teneva le redini, riputavasi Azzo marchese d'Este, che con non dissimili studii era per procurare alla sua schiatta una più diuturna signoria di vaste provincie. Azzo rimise dentro Verona i S. Bonifacio, cacciandone i Montecchi; Ezelino ritornovvi i Montecchi, ricacciandone i S. Bonifacio. Ma bentosto Azzo vinceva Ezelino in grossa battaglia, e col favore della vittoria gli ribellava Vicenza. S'avvisò d'impor tregua all'aspra contesa il re Ottone IV, calato in Italia affine di fregiarsi della corona A. 4209 imperiale. I duc emuli, trovatisi a cavallo dietro di lui in istretto e selvaggio sentiero, nel passarsi accanto si salutarono: quindi dal saluto passando alle scuse e dalle scuse alle amichevoli parole, entrarono a ricordare i primi tempi; allorché giovani ed amici avevano comuni i sollazzi, comuni le ire, comuni gli intenti; e commossi e lagrimando si lasciarono. Pur l'ambizione continuò a tenerli divisi. Ezclino avendo comprato Vicenza dall'imperatore, signoreggiolla in qualità di

vicario e rettore imperiale (1), e la difese bravamente co suoi Bassanesi dalle forze, unite degli esult guelfi e dell'Estense. Morto Ottoné, seguitò a reggerla due anni coine podestà eletto e confermato, finchè l'aura popolare voltossi alla parte contraria, ed un nuovo podestà col favorire i Guelfi e ripatriare i fuorusciti mise Ezelino in necessità non solo di allontanarsi da Verona, ava di voltate, contro le armi. Non guardi in si stano.

A. 4221 Ezelino in necessità non solo di allontanarsi da Verona, ma di voltarie contro le armi. Non guari di poi stanco delle sterili soddisfazioni dell'ambizione si, ritraeva dal mondo in una religiosa solitudine. Ezelino. m ed Alberico di lui figliuoli ne ereditavano gli odii e la potenza.

Durarono però sotto costoro lo giuerre con Vicenza, i Camposampiero, i S. Bonifazio o glifistensi, prestando sempre favore ai due fratelli da Romano lo zio Salinguerra. Costui contendeva ad Azzo d'Este la signoria di Ferrara: per la qual-cosa la città malmenata da entrambi ora scorgeva l'uno con l'altro di essi salire dall'esiglio al principato: pol, quando mancasse materia di lite salle rivede de Po, correre a rintracciarla su quelle.

A. 1226 dell'Adige e della Brenta. Un di Ezelino, sentendo che le discordie erano rincrudelite dentro Verona, vi volò colle sue masnade, ne discacciò i Guelfi e vi si fece capo de Ghibellini. Ma non si era egli appena ricolto dentro il fido riparo di Bassano, che Azzo rientrando con grosso esercito nella città, disfaceva tutto il fatto da lui.

A questa nuova Ezelino convoca tutte le sue masnade, e per disusate balze traverso a gluacci ed alle nevi della Valcamonica, si spinge così d'improvviso

<sup>(1)</sup> Pro vicario et rectore dom. imperatoris... Ant. Godi, Chr. p. 76 (R. I. S. t. VIII).

dentro Verona, che vi trionfa affatto de's. Bonifazio, e vi si fa eleggere podestà. Colle forza de' Veronesi shandiva poscia da Vicenza i Guelfi, e v'installava podestà il fratello Alberico: quindi col braccio de Vicentini difendeva la nativa Bassano da' Padovani; finchè, oppresso dal numero, cesse e ne giurò la cittadinanza. Poco stante avendo sottoinesso Feltre o Belluno: a' Trècisani, si faceria ascrivere eziandio alla loro cittadinanza; e tosto ne ricavava favore, onde abbattere i signori da Camino, ed astringerli a tributo. Ma oramai questa bizzarra potenza che da' sicuri nidi 4.1229

di Bassano e di Romano stendeva il volo su tante insigni città, muoveva più che invidia terrore negli Stati vicini. Pensossi a crollarla dalle radici. A un tratto le masnade di Bassano, sollecitate dall' Estense e dai Camposampieri, si sollevano, proclamansi indipendenti, disperdono i pochi fedeli, ed in sembianza di nemico occupano le mura e le torri (1). Quelle masnade crano il sosteguo della dominazione d'Ezelino: se non che l'edifizio aveva avuto troppo tempo di assodarsi, perchè dovesse temere di quello scrollo. Il colpo che l'avrebbe abbattuto qualche lustro innanzi, fu in breve riparato mediante gli aiuti delle amiche città. Ezelino colle schiere radunate in Verona pigliò d'assalto Bassano; e nella vendetta se ne assicurò per sempre. Molte masnade fuggirono a' suoi nemici: egli, tornando in Verona coll'impeto della vittoria, ruppe e ne bandì i S. Bonifazio, e nella guerra nata perciò tra que' di dentro e que' di fuori rimase padrone della città.

<sup>(1)</sup> Ant. Godi, Chr. p. 78. - Verei, St. degli Ezeliui, t. II. 43.

Questi ultimi progressi svelarono in sostanza alfe città della Marca Trivigiana quali fossero i disegni, quali le vie di quest'uomo fatale. Dominar tutte per mezzo delle forze di ciascuna, mutar l'alleanza in signoria, la magistratura in tirannide, ned arrestarsi nella sovvertitrice intrapresa, finattanto che tutte in una sola obbedienza non concordassero. Era appunto la stagione in cui gli apparecchi e le pretensioni messe in campo da Federico n contro i Comuni italiani rinnuovavano i tempi del Barbarossa; Perlocché colla memoria de'pericoli ritornando quella degli argomenti già impiegati una volta per superarli, Vicenza, Verona, Padoya, Ferrara e Mantova con due altre città mandarono in Bologna ambasciatori con pieni poteri di accordarvi lega è protezione scambievole. Quivi altresi la rovina della casa da Romano fu stabilita. Da quell'istante Ezelino gettò via le avviluppate mene di alleato e di podestà per assumere le forme severe di assoluto signore.

### V.

Aveva ben egli trovato modò di farsi ascrivere quasi per forza alla confederazione di Bologna: ma ognuno ottimamente conosceva con quali intenzioni ed egli avesse chiesta tal cosa, e la Lega glieta avesse acconsentita. Un' immortale ambizione stimolava il signor da Romano contro tutti i Comuni vicini e lontani; una estrema necessità sospingeva i Comuni contro Ezelino: nell'uno la passione di dominare, negli altri l'istinto della propria conservazione metteva in pugno le armi. In questi termini potevansi stipulare de trat-

tati, stringere delle amieizie no certamente. Nulla di meno la Lega, sia per rispetto alla parola de'trattati, sia per riordinare le sue forze, stette alcun tempo guasi indecisa a contemplare il temuto avversario: il quale frattanto presago del prossimo scontro ristaura le mura delle inospite rôcche, ravviva i partigiani, e s'affatica affine di seiorre eol mezzo della discordia il turbine ehe gli si appropinqua. Ruppe alla fine gl'indugi il sommo pontefice, seemunicando Ezelino come eretico e ricettatore di Patareni. Allora questi manda ad Aquileia il fratello Alberico con mandato che offra a Federico ii anima, persona e beni in sostegno dell'impero: « poche eittà sobbillate da un papa voler rapirgli l'Italia: ma. nella Marea Trivigiana germogliare aneora l'antico seme de'zelanti Ghibellini: venga l'imperatore in persona, e la casa da Romano gli aprirà la strada al trionfo».

A tal nuova la lega guelfa precipita i partiti; in breve la presa di Lonigo è motivo a d'Eclino per chiariesi affatto. Introdotto perciò in Verona un officiale A 1212 di Federico, giura nelle costui mani fede all'impero; e 
senz'altro indugio imprigiona il podestà, corre la terra, 
e ne piglia possesso a nome di Cesare. Ben tosto un diploma di Federico dichiarò sotto la protezione dell'impero la persona e i beni d'Ezelino; e 30 eavalli e cento 
balestrieri calati dal Tirolo aiutaronlo a ricuperare 
le castella perdute (1). Un povero frate s' avvisò di 
spegnere il fierissimo incendio di guerra, che ne scoppiava, congregando a Paquara in pacifica assemblea i

<sup>(1)</sup> Verei, St. degli Ecclini. — Rolandin., Chron. — Ant. Godi, Chron. — Gerard. Mauris, Chron. — Paris de Cereto, Chron. — Monach. Patav., Chr. — passim (R. I. S. I. VIII).

popoli della Marca: e quivi veramente la pace fu desiderata e giurata da ben trecento mila persone piangenti cd abbracciantisi. Ma a che servi quasi clia mai, se non se a renderne più dolorosa la privazione? Indi a póchi giorni, mentre Ezelino sta come podestà al governo di Verona, viene egli bandito per ribelle dai Trevisani: Vicenza s'alleò con costoro; e i due fratelli da Romano spogliaronla di Marostica. Oninci Azzo d'Este e Rizzardo da S. Bonifacio, quinci Federico n attizzavano la discordia: ed il furore interno di parte raddoppiava la strage delle esterne battaglie. Azzo promulgò nelle sue terre pena di morte a chiunque pronunziasse il nome dell'imperatore, e perfetta impunità a chiunque uccidesse il reo. Finalmente in capo A. 1235 a tre anni ciascun partito cercò in un finto accordo nuovi modi onde combattersi più fieramente. Ezelino giurò la cittadinanza di Padova; e questo voleva dire

Però trattandosi oramai di recare ad effetto git occulti pensieri di tirannide, di altri e più pronti stromenti gli era d'uopo; avvegnachè le masnade avite è le
milizie delle amiche città non sembrassero humerose,
nè fedeli abbastanza. Volcanet uomini affezionati a
vita e a morte, alieni da ogni amore di parte, a'quali
un cenno fosse teggo, il denaro iddio. Questi uomini
e ricercò, questi uomini ei rinvenne tra le squadre
imperiali. Stringesi impertanto sempre più con Federico u, gli va incontro a Trento, lo ospizia a Verona,
lo accompagna verso Milano: insomma di tal modo
so ne avvince l'animo, che a'costui occhi la causa
d'Ezellino è come la propria, e quando nuovi assalti c
ribellioni richianuano addietro il signor da Romano,

che ne ambiva il comando.

ci medesimo in persona accorre a sovvenirlo (1). In questa congiuntra Vicenza arsa esaceleggiata dagli Novemimperiali, fu conceduta in balia ad Ezelino; e fu non lieve aggiunta al nobile dono quello par fattogli dall' imperatore di d'ue schiere di Pugliesi, Lombardi e Tedeschi al soldo. Un conte Gaboardo venne preposto a reggerle a nome dell'impero, ma con espresso mandato di conformarsi del tutto a'voleri d'Ezelino. E questa soldatesca fu nelle costui mani lo stromento della servitù della Marea trivigiana (2).

Frattanto la cittadinanza da esso lui giurata a Padova stava per partorire i suoi effetti. Il Comune certo del-l'imminente pericolo, deputò sedici personaggi a provvedervi, se fosse ançor possibile, alcun riparo: ma di essi quasi tutti, chi per utile privato, chi per amoro di parte, propendevano verso Ezelino. Chiesti dal podestà dell'animo loro, non esitarono a manifestarlo: quindi uscirono di città, e si congiunsero di presente a' seguaci del signor da Romano. Da questo esempio gli altri Ghibellini presero animo di levare tumulto e gridare in piazza il nome di Ezelino e dell'impero, e rimuovere d'afficio il podestà: furono perciò banditi; e i nuovi esigli moltiplicarono i nemici. Finalmente, quando Ezelino ebbe raccolto

<sup>(1)</sup> Tu wero, quem intime zelus fidei nostrea facit laboris et oneris non expertem, qui pro nostrorum rebellium, confusione et justitica er ceuperande, pacis augmento nobissum pondus diu et atuta in multis sumpitius et periculis persona comportas conversionem. Cos scrivers nell'9, 1369 l'imperatore Federico I ad Ezelino (Petr. de Vin., Epp. L. II. c. 4). Nella raccolta di queste lettere ben cinque havvono indirizzato a lui per ordine di Federico; e sono la 1, 12, 25, 30 del II libro, e la 8 del III.

<sup>(2)</sup> Roland., Chr. 111. 10 (R. I. S. t. VIII).

in Vicenza tutto lo sforzo de'fuorusciti e soldati, usci

Procedeva innanzi a tutti il fratello di lui Alberico colle masnade di Bassano e del Pedemonte (così chiamavasi tutta la parte bassa di quella contrada): veniva dopo il grosso dell'esercito composto degli esuli e delle squadre imperiali. Alberico, avendo respinto la schiera sortita da Padova al fine di soccorrere Carturio, astrinse questa terra ad arrendersi : nè guari tardò a venirgli consegnata anche Monselice, chiave di tutto il territorio. Quivi Ezelino appena entrato s'affrettò a radunare a parlamento il popolo insieme con tutti i cavalieri prigioni. Fattosi silenzio, con non mediocre facondia arringò, sforzandosi di rivincere a parole gli uomini da lui già vinti nelle armi. A nome pertanto dell'imperatore ringrazio, gli amici, a nome dell'imperatore seminò oscure minacce verso i più ostinati: asserì imminente la caduta di Padova, grandi i premii apparecchiati ai vincitori: del resto quanto a se stesso non guerreggiare lui per ambizione, ma per necessità di difendersi, per obbedienza a Federico; desiderare il trionfo dell'impero, non signorie, non ricchezze.

Terminato ch' egli ebbe di favellare, fu chi (tanto queste fallacie sono proprie di tutti i tempi!) si levò a porgere ampiissime grazie a lui e testimonianze d'universale ardore nella causa imperiale. La sera Ezelino convitò a cena i primi dell'esercito, ed allo splendore de'falò le mura antiche di Monselice eccheggiarono di suoni festosi.

Ma in Padoya già era corsa la voce che Ezelino accostavasi a nome dell'impero: e già la nuova della caduta di Carturio e della resa di Monselice aveva diviso in contrario tumulto gli animi de' cittadini. Gl' imperiali, non osando ancora di palesarsi, celatamente si cercavano; e con motti alla sfuggita, e strette di mano, e crocchi ne'luoghi più reconditi o nelle case private, preparavano le vie a più aperte dimostrazioni. De'Guelfi parte nel consiglio segreto, dubbi tra costanza e viltà, discutevano: i più, uomini e donne, s'erano sparsi su per le piazze, in mezzo alle strade. sotto le logge, avanti alle soglie, ad interrogarsi a vicenda, ed a vicenda comunicarsi le novelle, e secondo la tempra degli animi crescere lo sdegno o lo seonforto. Del resto sulle niura, sull'alto delle torri uno spiare diligente di vedette, un concitato camminare di scolte, un ammucchiare affrettato d'armi e di macigni, un dare e rispondere d'ordini. Nè quivi arrestarsi l'universale travaglio; ma ognuno ripulire le armi, racconciare l'arnese, munire porte e finestre, e prendere e dar promessa a' vicini di aiuto: più segreta ed unita l'opera de'Ghibellini, più manifesta e sparpagliata quella de'Guelfi.

La mattina seguente alla presa di Monselice, Ezolino mandò alcuni ambasciatori al marchese d'Este, perchò il richiedessero, 'tempo due giorni alla risposta, se intendeva d'essere amico o nemico di Cosare. Se amico, non si opponesse all'impresa di Padova, e non avyebbo ricevuto vernua molestia. Il marchese colto inaspettatamente fra quelle strette, si disse amico; ed a Padova più non rimase altro presidio fuori che se medesima.

## VI.

Era stabilito che, all'apparire dell'esercito, i Ghibellini di dentro gli dovessero aprire la porta di Ponte Molino: ma la trama essendo stata scoperta e le sentinelle mutate, Ezelino piantò il suo campo peco lungi dalle mura, e pose mano a guastare il territorio. Chè anzi, avendo saputo che i Padovani s'allestivano per uscire a battaglia, si levò ancora di là, e si ritrasse a Monselice; aspettando di conseguire senza sangue e pericolo ciò che una zuffa gli avrebbe potuto rapire con danno e vergogna. Infatti il primo sventolare delle insegne imperiali sotto Padova vi aveva procurato scoppio agli umori repressi. In breve quel ch'era maneggio e congiura, diventò sommossa e tumulto; la plebe cominciò a gridare - Ezelino e impero! -: i nobili chi per paura, chi per ambizione, chi per affetto di parte le tennero dietro : infine, il podestà essendo partito con tutta la sua comitiva, un cittadino de' principali propose di sottomettere Padova all'impero, e pattuire col nemico mediante l'intercessione de'fuorusciti.

Ne'patti non fu menzione d'Ezelino: eppure era egli quello, che occupava la nobil terra per signoreggiarla con duro morso! Stabilissi restituzione dei prigionieri, rimessione di tutte le offese, libertà al modo antico con tributo all'impero ed osservanza degli statuti e delle leggi municipali; un vicario imperiale reggesse la terra. Con queste condizioni, Frate Giordano, uomo tenuto in concetto di santo, fu

25febbr. spedito a Monselice a consegnar le chiavi : e senza indugio tutta la città eruppe fuora ad incontrare

con liete grida il novello signore, che si accostava alle mura in mezzo a fanti e cavalli stranieri. Giunto alla porta interiore di Torreselle, Ezclino (così raccontano le storie) piegossi alquanto verso di essa; indi, trattosi l'elmo di capo, e lasciatolo cadere indietro sulla groppa del destriero, la baciò d'un bacio che da molti fu giudicato simbolo di pace, e doveva invece essere di sangue e di oppressione (1).

Arrivati al palagio, il conte Gaboardo in qualità di vicario imperiale ricevè la città all' obbedienza di Cesare. Del resto in Ezelino rimasero armi, aderenze, comando, denaro, insomma, tranne il nome, ogni cosa. Pur anche il nome bramà cgli e conseguì, avendo poco stante trovato occasione di rimandare in Germania ii Gaboardo, inutile testimonio delle sue operazioni. Restarono agli stipendii d'Ezelino i Saraceni e Tedeschi, diventati il più sicuro appoggio di sua notenza, senza cui nè di esciro nè di combattere avrebbe presunto (2). Coi denari delle terre soggette ei li condusse, coi denari delle terre soggette li mantenne « e di modo colla pecunia (dice un cronista) aveva egli acciecato cotesti stolidissimi venditori delle anime e dei corpi proprii, che nè le scomuniche nè le spade inimiche poterono giammai allontanarli dal giurato osseguio » (5).

Col braccio di questa gente Ezelino cominciò dal mettersi allo schermo da ogni tradimento: quindi pose mano a quel sistema d'oppressione, che ne renderà il nome escerabile per tutto il giro delle umane

<sup>(1)</sup> Rolandin., Chr. III. 16.

<sup>(2)</sup> Rolandin., Chr. IV. 1.

<sup>(3)</sup> Monach. Patav., p. 699 (R. I. S. t. VIII).

memorie. Si assicurò di Verona, innalzandovi il popolo contro i magnati; ingrossò l'esercito, costringendo alla milizia i cittadini delle terre sottoposte : i più vili elevò alla sua confidenza, al comando delle schiere, alla esecuzione de' più occulti disegni : i signori- rurali, già suoi emuli, sperse e abbattè. Coi mercenarii poi Lombardi, Pugliesi, Tedeschi e Saraceni, colle masnade avite, colle fanterie assoldate ne'monti della Trevigiana, sforzò Padova a seguirlo all'assedio di Montagnana, soggiogò Treviso, Trento ed Este, tolse al proprio fratello la terra già cedutagli di Bassano, spianò la rôcca di S. Bonifazio, sottomise i Camposampieri, abbassò gli Estensi, disfece que'da Camino e da Carrara. Colla forza pigliò Feltre, col terrore e colle amicizie Belluno: que'-castelli che non potè occupare coll'armi, comprò a denari; e quale poscia distrusse, quale accerchiò d'inespugnabili mura; altri, dopo averli comprati, infeudò al venditore per farselo devoto. Al postutto la confisca soprayvenne a compiere quello, che la violenza avesse per avventura lasciato addietro. Con questi mezzi Ezelino diventò padrone di un vasto dominio : a questo dominio diè poi forma di stabilità, sposando la figlia dell'imperatore, assumendone il titolo di vicario, e sventolando ne'campi di guerra le imperiali insegne,

Quanto al governo interno, Ezelino fondollo sul sangue: le crudeltà generarono congiure, le congiure furono occasione desiderata d'incrudelire. La tirannide distrugge tutto per regnar. sola: la monarchia riduce tutto intorno a se stessa; la democrazia mette lo stato nelle mani di ciascuno. Ezelino dominò da tiranno. «In tutta la Marca, esclama un contemporanco, non rimase veruna progenie nobile o grassa popolana, che affatto o per lo, meno in gran parte non ne venisse lacerata: tutti quast i cavalieri, i ricchi negozianti, i savii giudici, i prelati riverendi, i devoti claustrali, i giovani di bell'aspetto.... (1). Mancava tuttavia ad Ezelino il titolo di Signore; ma un di il popolo di Verona nella ebbrezza delle feste a. 12:0 bandite per celebrarne le nozze non esitò d'attribuirglielo.

Ciò conseguito, il signor da Romano s'univa ad Uberto Pelavicino e Buoso da Doara, tiranni ghibellini di Cremona, coll'intento di soggiogare Brescia e Milano. Già egli diceva, di volere in Lombardia fare impresa non più veduta da Carlomagno in poi. Nè, se mai co. stanza di proposito, acutezza di divisamenti, efficacia d'esecuzione, furono doti necessarie per ingrandire, queste doti mancarono ad Ezelino. S'aggiunsc in suo favore la fortuna, cui i deboli temono, i forti assoggettansi: ed Ezelino colla grande fatica se l'era resa tanto amica da credersela stoltamente tributaria. Però, dopo avere acquistato Brescia di comune accordo col Doara e col Pelavicino, non dubitò di scacciarneli improvvisamente, ed usurparsela tutta. Poscia sapendo che l'esercito di tutti i suoi nemici gli rumoreggia alle spalle ed i Torriani sono usciti da Milano per assaltarlo di fronte, con audacissimo consiglio per un' altra strada accorre verso questa città, rimasta vuota di difensori e piena di tradimenti. Volle il destino che i Torriani, avvertiti a tempo, vi rientrassero prima: sicchè Ezelino, respinto da Milano, e chiuso

<sup>(1)</sup> Monach. Patav., Chr. I. 687.

tra grossi eserciti e profondi fiumi, si trovò al punto 27 sett. di doversi aprire colla spada il passo dell'Adda. Quivi un sol giorno abbattè la signoria, che due secoli di bravura e di accortezza avevano preparato. La dominazione di Ezelino venne detta tirannide, e fu; col tempo si chiamò legittima quella degli emuli suoi.

Gli effetti di questa caduta furono quali soglionsi osservare presso popoli già corrotti, che levinsi per impeto dalla oppressione. Cominciossi dalle vendette: ma mentre tutta la Marca sollevata acclama cupidamente il nome di libertà, e strascina Alberico da Romano a coda di cavallo, e ne arde vive la moglie e le figliuole, e rade il nome di Ezelino dalle pubbliche pergamene. Uberto Pelavicino col titolo di capitano piantava signoria in Brescia, e Verona eleggeva podestà Mastino della Scala, già soldato e castellano d'Ezelino. Così non si era fatto che mutar di padrone. Due anni dopo il medesimo Mastino vi veniva creato capitano del popolo, e cotesta signoria si perpetuava in lui e nella sua stirpe. Con qual modo i venturieri di Cangrande la dilatassero insino a Padova, vedrassi più tardi.

Tali furono i frutti conseguiti da Ezelino col sussidio de'mercenarii stranieri. Nè essi furono i soli, che gli imperatori ed i re di Napoli concedessero a questo o quel signore, acciocchè gli servissero a stabilirgli una signoria. Quanta parte le guardie sveve ed angioine abbiano avuto nel piantare novelle dominazioni in Italia, e abolirvi col governo a comune le antiche milizie cittadine, vedrassi nel seguente capitolo.

## CAPITOLO SESTO

#### Le guardie sveve e angioin

#### A. 1200-1320

- Gii starzi fatti da Federico ri per vistuarie le militie mitumi dello fatti ona lo dispenieno dala servisi di venturieri. Ne creece l'upop pel figliudo di lui Manfredi.— La guardie sveve di Tapenan e Lombardia composte di mercenarii. Com'esse giuvino a ingrundire i signòri Ghiniellui,—Vicendo di Liserto Pelavione e Buquo da Donto.
- 11. Drdint foudali della Provenza. Carlo d'Augio coltretta a commettere a venturiegi l'impresa di Napoli. Laro ricompense. — Non altrinicità che di venturieri u conipongiono le guatdie angiolità della Toscena e Rônagga. Sforzi di Guido da Montefeltra contro di esse. Sue si-
- cende.

  111: Le guardie angioine in Piemonte alle prese coch stinendjarii di Gugliolmo di Monferrato. Costav grandezza,
  gesta e cantus. Tregressi della potenzavangioina in
  quelle parti. Eduta di que Comuni.
- IV. Le guardje sveve e angioine preparano le vie alle compagnie di ventura. Fatti del Dalmasio e de suoi Cata-

### CAPITOLO SESTO

Le guardie sveve e angioine,

1200-1320.

Se proprio della feudalità era il bisogno di servirsi delle milizie mercenarie, molto-più questo bisogno si manifestava alforche, stante il disordine della pubblica amministrazione, non si potevano godore nemmene tutti interi i vantaggi di quel sistema. Sulla fine del xn secolo la stirpe sveva sottentro per violenza A.1194 alla normanna nella dominazione delle Due Sigifie: ma sanguinavano ancora i palehi, su quali alla più fiorita nobiltà del regno erano stati mozzi i capi o svelti gli occhi, quando Enrico yi conquistatore della nobile provincia si moriva, e il nuovo stato porve- 1.119 niva in Federico n-ançor pargoletto in fasce; Qual confusione vi hascesse, è facile immaginare, Ordinamenti nuovi stavano sovrapposti ad antichi ne affatto . aboliti, ne mantemuti affatte : il desiderio della pristina signoria serviva di velo a baroni per ricoprire la bramosia di indipendenza; le soldateselle imperfali erano strumento a Marquardo di Annewil por devastar la contrada é aspirarvi a tirannide; e mentre una mano di venturieri francesi la invadeva sotto pretesto di rivendicare a Gualtieri di Brienne antichi

diritti, a difesa del reale potere, s'affatieavano lo voci non sempre obbedite d'un pontefice e d'una donna. Quando-Federico in usel di questa travagliosa minorità, due puuti soprattutto gli rimanevano da conseguire, affine di ravvivare la suprema autorità—riptegrare nella primitiva purezza gli ordini-fendali, su cui postava il perbo delle forze militari dello Stato, e rilevare la monarchia dalle insolenze de vassalli.—Le riforno infrodolte da lui a questo effetto me innafazzono la memoria, sopra quella di tutti i principi sudi contemporanci.

Un giustiziere, sottoposto di tempo in tempo a sindacato, presiede in ciascuna provincia alla milizia feudale; alcuni conestabili da lui dipendenti vegliarono in ogni terra alla esecuzione de regii comandi intorno alla milizia de'vassalli e de'Comuni. Furenvi guardie di notte pel buon ordine, faronyi visitatori e commessarii deputati a riconoscere ogni settimana lo stato dé castelli regii, e quali vi fossero i portamenti de castellani, e quale la condizione de'servienti e dell'armamento (1). Si proibirono le presaglie e rappresaglie (2). Si vieto a' feudatarii il sentenziare nelle proprie ferre (5). Si esentarono dalle molestie forensi ; non solo tutti i soldati durante la spedizione, e to di prime è dopo di essa, ma financo i banditi e fuorgiudicati che accorressero all'esercito (4). Oltre a ciò, coll'esca di esenzioni e di privilegi, si provvide ad aecrescere la popolazione (1) Richard, de S. German., p. 1043. 1044, 1049 1025 E.

<sup>( (3)</sup> Ibid, I. 46.

<sup>(4)</sup> Ibid, 11. 20.

dello Stato (1); e si vietò a' vassalli di vendere e sminuire le regalie, di costrurre torri o castella (2), di ricettare verun' borghese o villano appartenente al reale demanio, molto più poi di riceverle con obblighi di personale servità : posciache il re solo voleva essere signore delle persone (3). Alla perfine un codice pubblicato a Melfi in generale parlamento riuni in A. (234 chiare pagine tutte le leggi e consuctudini della monarchia.

Ma di che officacia erano elleno mai queste riforme, allorche una seconda lega lombarda rinnovava a Federico n i travagli dell'avolo Barbarossa, e le scomuniche papali gli suscitavano odii, inobbedienze e congiure nel seno medesimo dello Stato? Pareva destino clie il feudalismo dovesse cagionare la rovina degli Svevi, come aveva cagionato quella de' Normanni, e come era per cagionarla più tardi agli Angioini ed Aragonesi. Federico, trovandosi non solo abbandonato, ma combattuto da' suoi vassalli, anziche sullemilizie feudali, dove appoggiar la sua autorità sopra quelle delle terre demaniali, sopra i Saraceni trasportati dalla Sicilia in Puglia, e nodriti colle sportie

<sup>(1)</sup> Videntes vero hoo fiers non posse commodius ejusdem rogni locuples gremium ad ubertalis sud participium recipiat extrancos et alichigenus. Quare magna quadam provisione decrevimus, ut quicumque regni nostri filius effici cupiens, domiciliis illuc at families omnino translatis, ipsius habere voluerit incolatum, ut ad locum pascua libere veniat, et ab ejus grata fidelitate vescatur, et prater nature plenitudinem gratia. quam sibi favorabiliter pollicemur, et in collectis et exactionibus publicis immunitate decennii, se gaudeat immutabiliter potilurum. Petr. de Vin., Epp. VI, 7. (2) Constit. Regp. Sic., 111. 1. 29. .

<sup>(3)</sup> Ibid. 111. 6. 9.

della Capitanata e particolarmente sopra le bande de ventreire raccolti a stipendio. Videsi perfanto A.1238 il maestro de cavalieri teutonici muoyete in Germania ad assoldarne a nome del re, e lo speglie dell'infelice Vicenza saziarne la naturale rapacità (1). Del restro la protezione stessa impartita per legge a gualunque bàndito che venisse a servire rell'esercito, non mostra ella abbastanza a quali stycite fossero le forza naturali dello Stato?

Crebbero queste necessità per Corrado e Manfredi,

figliuoli e. successori. di Federico; a' quali non solomanco il vantaggio della diguiti imperialo; ma si i nemaie si addeppiarone coll'addoppiarsi delle difficoltà. Anzi Corrado fu per avventura il primo de' principi italiani a mettero quell'aso delle paghe doppie e triple chefa la distruzione di mbli Stati; glorche sotto Nala distruzione di mbli Stati; glorche sotto Nanura (2). Alla corte poi del re Manfredi ogni bravo soldato, dis qualsivoglia patria e fazione ei si fosse, era certo di finvenire armi, cavalli, poderi e tanta, grazia, che. infino i menica vi accorrevano (3). Così Descrito del re. s'era a mano a mano riempito di mercenarii : così, quando i baroni si protestarono di non esseres obbliggia a militare fuor del regno. Manfredi non esti counto a dispensarii dal servizio e ed

<sup>(4)</sup> Richard, de S. German., p. 1039 D - Ant. Godi , Chr. p. 82.

<sup>(2)</sup> Matth. Spinelle, Ephene p. 1071. (R. I.S. L. VIII). Già solto Paderico, Il Luor etipendicri Latini e Tedendi attantati, in Vettalia aveyano messo Puso, stanta Il. dinagio nello pegde, d'un pegnar armi e cavalif, Betr. de Vin., Epp. 11. 58.

<sup>(3)</sup> Nie, de Jamsilla, p. 500, 533, 536 E.,

assoldare in lor vece di là dalle Alpi per sei mesi duenila tedeschi a doppia paga (f).

Ma quand' anche ne' baroni fesse state più fede, nel governo più ordine, ne' popoli più amore o pratica delle arni, non perciò le forze naturali del regio sarebbero bastate sia a Federico in sia a Manfredi. Sapendo che gli antemirali di Napoli erraio la Lombardia e la Toscana, in que' luogbi di esse, dove non potevano comandare direttamento, cercavano di primeggiare col havore delle parti. A tale effetto qua e la deuni vicatii regii con grosse schiere d'aimati vegilavano le provincie d'altaia; pronti a daryi mano alle intraprese più ardito della fazione; ghibellina, e quasi vessilli sventolanti del continuo, attorno cui quella potesse ramodarsi e combattere (2).

Queste guirdie tenate, in talia dai principi della casa di Svevia servivano a due scopi. Ora assiguirano da Guella e da Juoquestii le citta che in consex-guenza delle proppie discordie si davano per certo tempo in potestà al re di Napoli. Ora il vicario stesso del re era tatuno di que signori curati dello stampa di Erelino, e quelle schiere diventavane in sua mano un mezzo opportipissimo per istabilire atona dirinnido sotto la salvaguardia della casa di Svevia. In centrambi i casi, si servigio essendo loniano e molto durativo, ne la militai fedale; atteso i privilegi suo, ne quella delle terre demaniali, atteso il soverchio aggravio e lo potevano fornire: ond'e che à Saraconi od a mercenarii veniva raccomandato. 'Assoldavili E.

<sup>(1)</sup> Sabæ Malaspr., H, 22 (R. J. S. b. VIII).

<sup>(2)</sup> Intorno alla giurisdizione di questi vicarii, V. la Nota 111 (B.

re di Napoli: pagavanti le città ed i signori che se ne valevano; sicchi eglino passando naturalmento da questo padrone a quello, da quella a questa provincia per guerreggiarvi a prezzo, benche insistessero sempre sotto la medesima insegna - con meratigliosa facilità s'avvezzavano alla sciolta e cupida vita del soldato di ventura.

Dicemmo che li comandava un reale vicario. Savente cotesto vicario otteneva nelle città "Il supremo indizizo d'ogni cosa; talora soltanto Il governo assoluto della guerra col titolo di general capitano. (1). Dol resto si potrebbero eltare infiniti esempi di tali assolutamenti In quel, mentre che i, Saraccini e, gii altri venturieri di Federico in acquistavano ad Ezelino Badova e Bresela. 300 militi imperali autuvano. Salinguerra contro i Veneziani ed i pontificii (2): A. 120 cel altri di essi favorivano. I Savonesi ribelli contro "Genova (3): ed altri sostentavano i dibiellini contacti di sulla savona de signorie di Basos da Doarac e di Uperto della contro del

Base alla potenza di Uberto furono Busseto, Gislagio, Landaslo, Pissina, ed altre castella, como ad Ezellon Bassano ed Onara. Quel por che a costui erano (i) all cente Giordano in fernato in Fuenze co suo Tedeschi al soldo de Fuenzini, e chiamato generale capa-

quel modo, nel quale Salinguerra lo era in Romagna.

tano di guerra, e vicario generale del re Manfredi ». G. Vill., VI 80.

(2) Fr. Pipin, Chr. II. 51 (R. I. S. t. IX)

<sup>(3)</sup> Milites Theujonici et Alexandrini ... Caffari et Contin.

<sup>(4)</sup> G. Vill , VI. 33.

state Vicenza, Verona e Treviso, furono al Pelavicino Param, Cremona e Piacenza. Capo della setta ghibellina in tutte, in Piacenza fautore della nobilità contro la plebe, in Gremona sostenitore della plebe contro la nobilità, bandito da Piacenza, passò vicario imperiale in Lunigiana contro Genova; creato podestà A. 1214 di Cremona, ne ricavà nerbo bastante per insignantesi a. 1256 di Piacenza, primeggiare in Pavia, coassiltar Parina.

Ricacciato da Piacemra, colle manade speditogli da Napoli e pagata dal proprio erario del re (4), entrava in Crema, e congiurava con Busco ed Ezelino al fine di occupar Brescia, L'ambiatone di Ezelino, etce usarpo egni cosa per sè, indusse Uberto a voltargli contro le armi, e unirsi alla lega guelfa. Ma non appena il formidabile colosso fu caduto che ecco il Pelavicino ravvivare in Lombardia la parte ghibellina e impadronirsi di Brescia. Indi a non guari Mitano lo acciamava suo capitano generale per cinque armi con paga di cinquemita lirce grossa massada, a soldo; e quindi le milizie fii essi città insienie a quelle di Crema di Como, di Cremona, di Brescia e d'Asti gli vilevario per soggiogère Placenza.

Se non che la sorte di Uberto Pelavicino andava congiunta a quella della stirpe seva:, da quell'alteza, a chi l'avevario clevato i favori e il nomo di Federico è di Manfredi, precipitaronio in breve le vittorie angioine. A poco a poco il freno di tante città gli sfuggi di mano; le squadre stipendiarie per difetto di denaro, o di fede; o di valore, vennero meno: c'il

<sup>(1)</sup> Quibus stipendia mensirua providit assidue de grarii sui sumptibus eroganda. Sahæ Malasp., 11:2, — Matth. Spinell., Ephem. 1093 C.

sospetto di perdere le avite castella sopravvenne ancora ad amareggiare gli ultimi giorni della torbida sua carriera (4):

Ugual sorgere, più triste cadere ebbe il Doara, per quanto infamo schermo se ne procurasse, a prende la Lombardia all'escretto di Carlo d'Angio. Perduta Cremona, perduto trutto il dominio, restavagli per ultimis sede la Rocchetta: e questa pure gli fu atterrata dalla lega guelfa, il miro allora quella generazione aggirarsi, come beiva ferita; pei gioghi dell'apennino, in cerca di seguaci e doccasioni, e morire in povero esgilo, traditore de Ghibellini, perseguitato dai Guelfi, in abbominio a tutti.

# 11.

Feudali erano le instituzioni dello Provenza, altorche papa Clemente ry ne rimuoveva Carle d'Angió, per inviario alla conquista del regno di Napoli. Alcuni Gonquin, dotati anzi di privilegi the di libertà, molle torre proprie del principe erano le sole parti dello Stato, alle quali non si estendeva il vassillaggio. Dal Comuni i conti di Provenza licevevano in-tempo di guerra certa sonma di plenazo, a litolo di vitto e di alloggio, e copia di servienti più o meno grando, secondo la distatga della spedizione. Se questa si comipira nel teritorio stesso del Comune, ogni uomo come per, propria causa era obbligato a prendervi parte. Se il conte metteva assedio a qualche terra, tutti 'i luoghi discosti una giornata, mandavano al campo un

<sup>(1)</sup> Mort nel maggio 1269, giusta il Sigonie.

uomo per casa. Cionendimeno denaro riscattava ser-

. Il servigio de militi e baroni era in generale di 40 giorni per anno a proprie loro spese e contro ogni nemico, ma dentro i contadi di Provenza e Forcalquieri. Nell'intervalle de'40 giorni computavasi l'andata ed il ritorno, e per ciaschedun giorno lo spazio. di sei leghe. Del resto alle speciali investiture corrispondevano speciali obbligazioni: tal feudo doveva questo o quel novero di militi con cavalli armati o no; tal altro doveva militi soli o soli cavalli : i fanti imposti a questo vassallo dovevano venire colle armi, a quell'altro era lecito di mandarli comunque. Del resto al tempo fissato tutti i vassalli accorrevano colle proprie schiere: il siniscalco oppure il conte stesso le rassegnava ad una ad una; un notajo descriveva gli nomini ed i cavalli, e li confrontava al libro, dove stavano notate le somministranze dovute da ogni terra e signore (1).

Tali essendo le condizioni militari della Provenza, ognun hen vede, come Carlo. Ci Anglo. non poteva collo proprie naturali suo forze accingersi alla grando impresa offertagli dal Sommo Fontofice: avvegnaché questa né per la distanza potesse entrare negli obblighi ordinari dei sudditi della Provenza, Pertanto la conjuista di Napoli fu opera di ventrierir. Molti cavalli yennera assoldati per ordine di Clemente ry celle decime imposte nella Francia sui beni delle Chiese; motif furno riuniti in creciata al suono delle indui-

<sup>(1)</sup> Statut. Niciw, p. 82. 88-90. 137. 170 (Monum. hist. patr. legum).

genze(1); altri scaldati da vezzi della contessa Beatrice d'Angiò vi trassero come ad impresa di cavalleria: nei più potè la brama della fireda, e la memoria di ciò che altri cavalieri francesi avevano altre volte guidagnato in quello terre medesime (2). Quanto a fanti è ribaldi; bastò. l'odor del bottino per raccozzarli a stormi.

Di tali elementi si compose l'esercito; che compiè la rovina della stirpe sveva in Italia! Prima della partenza i premii vennero promessi e definiti a ciascheduno, tanto al pedone, tanto al cavaliero. Dopo la vittoria, Carlo d'Angio chiese le bilancie onde dividere in giuste parti i tesori rinvenuti nel castello di Capua. « A che quest'uopo di bilancie? » sclamò I'go del Balzo. E fattone co'piè tre monticelli s questo sia del re, questo della regina, è questo, soggiunse, de cavalieri (5) ». Ne qui s' arrestarono i vantaggi della vittoria. Le suppellettili, i beni, le cariche, i feudi degli uccisi e dispersi furono secondo i gradi distribuiti tra i vincitori; sicchè nello spazio di pochi mesi non meno di centosessanta tra borghi e città erano stati largiti in feudo (4): infine tutto quello che di bene avevano fatto gli Svevi per lo stabilimento della monarchia, tutto venne crollato per pian-2 4 - 3 11 6 T. 4 - 1960 W.

<sup>(1)</sup> Multos de ipsa decima equites... soldat, aliisque concedit crucesignatorum veniam.... A Campanii militibus, quos summus Pontifox... soldari fecerat... Saba Malasp. cit., 11. 15. 16.

<sup>(2)</sup> É noto, como la Contessa Beatrice impegnasse a questo nopo tutti i gentificomini di Francia e di Provenza, accioccho fosserso a sua bandiera per faria zeina. G. Yill., VI. 90. — Ferret, Vicent. J. I. P. 947 (R. I. S. I. IX).

<sup>(3)</sup> Ricord. Malesp., Cron. c. 181.

<sup>(4)</sup> Winspeare, Abusi feudali, Nota 54.

tarne una nuova; anzi l'autorità regia medesima fu messa a brani per ricompensarne, i fautori. Conquistato il regno di Napoli, la natura intrinseca del sistema fondale, le guardie sparse nella Toscana, Lembardia e Romagna, e la ribellione della Sicilia resero necessario il sostegno degli stipendiarii. Altre squadre furono perciò menate in ainto del re dallo suo- A. 1268 cero duca di Borgogna (e queste per avventura recarono agl' Italiani P esempio degli elmi detti borgoanotte) (1): altre gliene condusse di Prancia il conte d'Artois (2): melte ne approdarono dalla Catalogna ed Aragona, d'onde la natura sterile del paese e l'amicizia de' due principi le sospingeva in Italia (5). Ne fra noi mancava il seme de fuorusciti e scionerati; Di tutte queste genti si componevano le guardie. che ad imitazione degli Svevi i re Angioini mandavano per le provincie d'Italia (4).

(1) Saba Malasp. , IV. 20.

(2) Alla battaglia di Tagliacozzo (A. 1268) la seconda schiera dell'esercito Angiono sa tutta di Francesi al soldo.... Oul sub stipendids militabant. Sabie Malasp.: 1V. 9. (3) Nel 1300 Ruggiero Loria assolda in Spagna pel re di

Napoli sessanta oavalli al prezzo, che fosse dichiarato dai legati del re.

Nel'1300 si conduce a' soldi del medesimo re Tommaso da Procida fuoruscito, a patto, che renissero date quindici oncie al mese per dui; quattro'a ciascun -uomo d'arme; si emendassero i cavalli perduti nel servigio; e si pagasse il riscatto degli nomini d'arme, e degli scudieri, che cadessero in nodestà del nemico, Amari, Un periodo di st. sitili, c. XVIII, p. 256. dipl. cit.

(4) Per es. dai diplomi compendiati dall'Amari (loc. cit. c. X. p. 426) si ricava che il Giovanni de Apia, stato a nome del re. conte di Romagna, veniva secondo le occorrenze condotto a stipendio di fre in tre mesi.

Nel 1207; dopo la batfaglia di Benevento e la finale cacciata de Ghibellini, Firenze proglamo la signoria di Carlo d'Angio, e ne accolse per vicario il conte di Monforte con 800 cavalli (1). Nel 1289 un Amerigo da Narbona venutovi da Napoli per capitano di guerra con cento militi e colla insegna reale, no resse l'esercito alla fortunata battaglia di Campaldino (2). Nef 1505 la città conferr il comando delle armi a Roberto. primogenito del re, invitato a servigi con 200 cavalli e molti fanti aragonesi e catalani. Nel 1512 arrivarono in Firenze da Napoli 700 militi mercenarii a governo di Ferdinando d'Aragona (5). Tre anni appresso il Comune condusse a proprii stipendii il prineipe di Taranto con 900 cavalli, divisi per bande di 50, 100 e 150 uomini a suo piacimento: e furono i patti : 500 oncie d'oro al mese per la persona di lui, 12 ai conti e baroni, 10 agli altri vassalli. 6 ar caposquadra, 4 a'militi più segnalati, 3 al semplier soldati ; s'agglunsero 5 oncie al mese a titolo di dono, e un fiorino d'oro per l'emenda de destrieri. In conclusione le spendio montava a 15250 fiorini d'oro ogni mese (1). Tale fu la successione delle guardie angiome in Pirenze.

In Romagna esse trovarono un potentissimo Intoppo in Guido da Montefettro. L'alpestro scoglio etevaro sulla Marecchia, al quale preme il dorso la città Pettria o Feretrana, ora detta di S. Leo, diè il nomo di Montefettro al tratto di paese bagnato da quel fiume, dat

<sup>(1)</sup> Ricord. Malesp., Cron. c. 185.

<sup>(2)</sup> G. Vill., VII. 130.

<sup>(3)</sup> G. Vill., VIII. 82. 118. 1X. 43.

<sup>(4)</sup> Albert, Mussat. , De gest, Ital.; L. V. Rubr. 8

Conca e dall Isauro Da questa contrada derivava i suoi natali e la sua potenza il suddetto Guido, dichiarato nel 1273 general capitano di tutti T Ghibel- A. 1275 hui, che esuli da Bologna e da altre parti s eranoricoverati con disegni di guerra in Facuza e Forli; da questa contrada era per iseaturire l'illustre progenie, che deveva dominare Urbino con somma lode tanto nelle arti di guerra che di pace. Vinti al ponte di S. Procelo, i Guelli che signoreggiavano Bologna, radunarono le taglie amiche, e ne compisero il comando a Malatesta da Verrucchio, potente cittadino di Rintini, già regio vicario in Firenze, il quale in questi capitanati s'apriva il varco ad insignorirsi della patria sua (1). Guido mando a sudare i nentiel che depredavano il contado, e nel luogo e tempo fissato con grande uccisione li vinse e sbaraglio. Quattromila fanti, che s'aggrupparono per ultima dilesa intorno al Carroccio, vennero colle balestre sterminati y Cervia e Cesena allora tosto, Bagnocavallo l'anno dopo seguirono la fortuna de vincitori (2). Nel 1277, A. 1277 i Guelfi rifecero l'esercito, impetrarone soccersi da Firenze e dal re di Napeli, e si ingrossarono di tutti i fuorusciti di Faenza e Forll. Ma Guido coll'improvvisa ricuperazione di Civitella per modo li spavento; che nel termine di pochi giorni la lega si scioglieva. e quasi a sembianza di fuggitivi i Fiorentini ritornavano in Toscana, i Guelfi partigiani in Bologna. Fra questi frangenti il sommo pontelice Nicolo 111, A. 1281

(4) Di costui fu figlinolo quel Giovanni lo zoppa, che nel 1389 uccideva per gelosia la moglie Francesca, e il proprio fratello.

<sup>(2)</sup> Fr. Pipin, I. IV, c. 7. 9 (R. I. S. (. IX).

avendo ettenato, dall'imperatoro Hodolfo la possessione della Romagna, eficialeme Carlo di Angio di ridurgiteli in obbedianza. El revi spedi un Giovanni di Appia suo consigliera coi seguito di 800 Francesi stipendierii e tiolo di cinte della Romagna. Tali incomo i muori nemici che sonero alle spette di Guido da Montelettro (1). Da questo monento le guardio angiorne cominciarono, a padroneggiare in que lueghi-

Cominció allora una curiosissima lotta tra Guelfi e A. 4.82 Chibellini; e, combattendo per quelli il numero e le ricchezze, per questi il valore e la perizia del capitano, molto tempo duro la lite in sospeso. Guido, nraestro insigne d'astuzie, tesse falso trattato, pel quale i regii e i papalini si persuasero di dover venire di notte tempo ricevuti dentro Forli. Il ben condotte inganno ebbe facile esecuzione. I nemici, appresentandosi sotto la città, trovarono mura deserte di difensori, porte spalancate, amici venienti incontro ad introdurli. Entrano adunque, e bentosto le ottime cene imbandite, le graziose offerte de cittadini li inducono a spogliar l'arme e refiziarsi. Detto fatto. Ma nel più bello della festa eccoti Guido rientrare co'suoi per la porta medesima ond'e uscito, e prorempendo sopra gente inerme ed ubbriaca riportarne facile e compiuto trionfo.

Ciò non pertante l'anno dipoi i tesori di Roma e di A 1283 Napolt rifeccio ancor più grande l'esercito; tafche-i Ghibellini per disperazione di resistere più a lungo

<sup>(1)</sup> Cantipelli, Chr., p. 272, 274 (Ref. Fayent, Script.).— Fr. Pipta., Chron. IV. 21.—Venerant ii ultramontani in servitium et ad soldum D. Papa... Chr. Parmens, p. 803. (R. I. St. IN.).

dovettero calare a chiedere accordo. Furono i patti, anziché pegno di pace, ultimo sfogo di guerra. Le mura, le torri, le fossa di Forli, di Cesena, di Forlimpopoli e delle castella del Montefeltro adeguate al suolo; cavati dai sepoleri i corpi de'morti Ghibellini, e gettati fuor del sacrato: la provincia consegnata in governo ad un conte o vicario talora del papa, talora del re, che la reggesse con certo novero di fanti e di cavalli pagati in proporzione da tutte le terre (4). Quanto a Guido da Montefeltro, soggiungeremo che fu confinato in Asti; e ancora fortunato in ciò, che l'amicizia di Guglielmo il marchese di Monferrato venne a disacerbargli i tormenti dell'ozio e dell'oscurità! Quivi però avresti veduto i famosi capitani, compagni spesso nel passeggio, nella caccia, nella guerra, passare con mutua dolcezza in lunghi ragionamenti le serc invernali; e l'uno non senza invidia venerare il maggiore ingegno e valore dell'esule amico, e questi non senza gelosa brama ammirare le grandi forze radunate dalla fortuna per istrumento all'ambizione del potente subalpino. Ricordano le storie, che un di Guglielmo spedi in dono all'amico 20 paia di buoi con altrettante carra cariche di vini, farine e carni salate (2). Ma che erano mai questi blandimenti al cupido animo di Guido da Montefeltro?

Alla fine l'occasione tanti anni agognata si presentò. I Pisani sconfitti dal Genovesi alla Metoria, e stretti per ogni parte da' nemici, mandarono in Asti a supplicare il famoso guerriero, perchè volesse essere

<sup>(1)</sup> Cantinelli, Chr. cit., p. 285 A, 298 B.

<sup>(2)</sup> Guil. Ventur., Chr. Ast. c. 23 (R. I. S. t. XI),

lor capitano del popolo e capitano generale di giorra
per tre anni, con salario di dieci mita fiorini d'oro,
o comitiva di 50 cavalli e 50 ronzini (1). Accettata
l'offerta, la mano robusta del vincitore di Forli ristauro alquanto la fortuna della cadente repubblica;
o già col mezzo delle masnade condotte da lui si
suoi, pròprii stipendii sembrava inteso a piantarvi
signoria; quando una pace accordata a suo dispetto
tra Pisa e la lega guella, troncavagli ogni disegno,
1.1290 e l'escludeva dalla città. A questo secondo scrollo
l'animo, fino allora invitto del feroce Ghibellino
piego, o poco stanto la povera tonaca da frate francescano copriva membra già solgoranti d'oro e d'ac-

#### 111.

Mentre alcune schiere. d'oltremontani a soldo stabilivano l'autorità angioina nella Toscana e nella Romagan, altre schiere a soldo ed altri vicarii s'affaticavano a stenderla nella Lombardia e nel Piemonte. Ma quivi a catalani del re di Napoli altri catalani opponeva Guglielmo di Monferrato, e incontro ai gigli francesi spiegavansi lo aquile imperiali.

Verso il 1970. Alba, Ivrea, Alessandria, Asti, Torino e e Savigliano costituivano il nerbo della potenza Angioina al piè delle Alpi; la quale da Acqui, dove ne fu la sede e stettero gli archivii, si allargò a volta fa volta fino a Pavia, Piacenza e Milano. Al vicario angioino del Piemonte soccorreva all'uopo. il sain-

<sup>(</sup>i) Ptolom. Lucens., Brev. Ann. p. 1299 (R. I. S. t. XI).

scalco della Provenza: Poi lo stendardo d'Angio essendo pur quello di tutta la parte guelfa, ogni discordia
civile era causa od occasione per introdurre od accrescere la regia influenza. Contro quest' autorità,
che stava tutta a discapito dell'impero, Alfonso x re
di Castiglia, or e (come da se medesimo intitolavasi)
de Romani, penso d'innalzare il suddetto Guglielmo
marchese di Monferrato suo genero, dichiariandolo
suo vicario; e munendolo di 800 spagnuoli pagati det
proprio. Con questi venturieri, e con altri fra quelli,
che Alfonso da ogni banda raccoglieva à stipendio
oftre le forze del piccolo suo Stato, Guglielmo esò levare il capo contro una monarchia, che da Napoli
e dalla Provenza stringeva fra le sue braccia L'Italia (1).

Basto elle ei si mettesse sila testa della fazione ghibellina per rinvenire dovunque possenti fautori. Asti assaltata a tradimento e barbaramente minacciata dagli angioini si affretto prima d'ogni attra ad eleggere il marchese per suo capitano: quindi divenne centro di una robustissima lega, a cui si congiunsero altresi Genova e Pavia (2). Per virtù di questa lega il vicario angioino venne scacciato da motti luoghi: Alba, Alessandria, Cherasco, Cuneo, Mondovi, Savigliano e il marchese di Saluzzo furono costretti a cangiare insegna; e Guglielmo, sia come capitano generale di tutta la lega, sia come podestà o capitano di questo o quel luogo, imprese a fondarvi civile, signoria. S'aggiunse per sua esaltazione, che l'areivescavo Ottone Visconti, capo dei Ghibellini in Milano; chiamollo a 4.1277

<sup>(1)</sup> Ptolom., Lucens., Hist. ecclesiast., L. XXII. c. 28.

<sup>(2)</sup> Guil. Ventur., c. 6. 8. 9.

reggere e difendere la città per cinque anni con titolo di capitano, e non mediocre stipendio (1). Come prima Guglielmo fu entrato in Milano con 500 uomini d'arme, provvide efficacemente alla quiete interna, e trionfo con false pratiche e con guerra aperta dei Guelfi, per quanto aiutati da molte masnade a soldo tedesche e friulane : ma nel medesimo tempo, facendo venire dalla Spagna nuovi fanti, e militi e balestrieri, lavorava a tirannide. Ne l'intendimento sarebbe andato vano, se l'arcivescovo Ottone, conoscendo ottimamente in altrui le arti: che avevano sollevato lui stesso al primato della patria, non si fosse affrettato a opporre ingegno ad ingegno, e' trama a trama. Preparata ogni cosa, aspettò che Guglielmo si trovasse lontano dalla città per altre faccende; allora monta egli a cavallo, suscita all'arme i suoi fautori, e, oppressi con repentino assalto i Catalani di guardia, si conferma in seggio mediante alquanti Tedeschl ottenuti in presidio dall' imperatore Rodolfo. Fu presta a imitarne l'esempio Asti, certa oramai di ugual pericolo per parte del marchese; se hon che esinanita per gli studii di parte, non faceva che passare dalla dominazione del Monferrato a quella della Savoia.

Quiadi una gran lega si riuniva a' danni di Gugliclmo; ed i Torriani pacificati coi Visconti, Genova, Asti, Pavia, Milano, Cremona, Piacenza, Brescia, tutta quasi la Lombardia atterrita di sua potenza gli si rovesciavano contra. Ma non perciò s'abbandonò d'animo il marchese; anzi avendo co' denari dell'im-

<sup>(1)</sup> Discimila lire all'anno, e cento lire al di. Galv. Flamm., Manip. Flor., c. 315 (R. I. S. t. XII).

peratore d'Oriente suo genero fatto venire di Spagna nuove genti, ed assoldato i fuorusciti lombardi rifugiati in Sassolo (1), occupava Tortona, sottometteva Pavia, e già s'apprestava a conseguire in Milano per forza quello che per frode non aveva potuto ; quando ecco in un subito il popolo tumultuante d'Alessandria sorprenderlo tra le sue mura con pochi seguaci, e.8 anti fra brevi spranghe di ferro rinserrar lui , che pur teste aveva espulso gli Angioini dal Piemonte, e spaventata la Lombardia (2).

La rovina del marchese di Monferrato rilevò nonpoco il nome de' Provenzali al di quà delle Alpi. Rinnovellando le solite arti, i vicarii angioini ricominciarono a fomentare le fazioni dentro le città, e colle forze dell'una a distruggere l'altra, finchè tutte non fossero cadute di languore alla loro mercè. Altre città furono ricevute in obbedienza, altre in lega, altre in temporanea difesa, e le masnade che le tennero in freno co' denart di esse medesime vennero mantenute (3).

<sup>(1)</sup> Memor, potest, Reg., p. (165, 1166 (R. I. S. t. VIII) .-Chron. Parm, p. 795.

<sup>(2)</sup> Corio, AA, - Murat., AA. .:

<sup>(3).</sup> A. 1312 .... Qui Ugo ... Papia morando cum stipendiariis multis ad Papiensium expensas ... Guil. Vent. Memor. Ast.

A. 1316.... Cum militibus D et balestrariis CC, qui venerant de Provincia ad bursam Astensium et locorum Pedemontium... Ibid, c. 82.

A. 1316. Rizardus Gambatesa regius senescalchus Provincia missus a rege Roberto appulit Cuneum... ex pacto facto cum Astensibus et fidelibus ejus Pedemontanis, dantes pradicti eidem Rizardo flor, VM et Astenses totidem, co quod secum duxerat in prædictorum servitio milites D de Provincia, et balestrarios CCC pedites ... Ibid. fe. 92.

Asti, ognor divisa nelle contrarie sette de' Gottuari e de Solari, forni esempio per tutte. Appena sottratta al giogo monferratese, condusse per suo capitano il conte di Savoia con 500 cavalli : poscia da'Gottuari fu abbandonata come in balia a Giovanni da Monferrato, col fine di signoreggiarsela d'accordo A. 1301 per mezzo di molti venturieri a soldo. Ripatriarono i Solari colle spalle degli Angioini e della lega guelfa, e tosto elessero capitano della guerra contro i fuorusciti il conte Filippo di Savoia con cento cavalli. Questi tentò di farsi padrone della città o solo o di metà col re di Napoli. Venutogli meno l'intento, uscl, ed i Guelfi cessero il luogo a'Ghibellini. Finalmente i Solari ; essendo rientrati col seguito di 500 cataloni mercenarii, concessero la patria in servitù a' Proven-. zali; e le sorti di Asti ebbero il loro termine. Per queste vie i Comuni d'Italia perdevano miseramente e libertà e milizia!

17.

. In conclusione, coteste guardie sveye ed angioine, distruggendo il vivere a comupe, acceptumando elità e principi a valersi di soldatesche prezzolate, e moltipletandole e spandendole per l'Italia, furono di apparecchio non leve alle compagnie di ventura. E perverità, finchè l'insegna del reale vicario. stava spicada, ¿giusto credere, che il terrore verso il principe, l'uso. e la riverenza verso i capi tenessero a segne le schiere, Ma quando per cagione di qualche rivolta o sconfitta, quella insegna era abbattuta; e i capi andavano dispersi, e tutta la fazione veniva conculcata, quale altra guida rimaneva al soldato, fuor

del proprio, volere ed utile? Di già, stante la natura de tempi, una confusa molitudine di sciagrati, come versali in corrotto limo, pultulava nello (erre d'Italia: fra questi s'avvolgeva il venturiero, ed or come capo o complice, ora eme compagno od instigatore. Il trava a sò o n'era tiratò. Drappelli di Tedeschi, Catlajani, Francesi e Fruitani solcavano la provincia; e spesso tal guerriero, che aveva cominciato le sue armi sotto il vicario di Manfredi di Svevia, le proseguiva indifferentemente sotto quello di Carlo d'Angiò, o ai goggi di qualche signore avido di convertire il suo temporaneo reggimento in una stabile dominazione.

Quando la morte di Federico i e la disfatta d'Ezelino abbatterono in Italia la parte ghibellina, i Tedeschi delle guardie della Toscana e Lombardia trovarono ancora ricovero presso il Doara, lo Scaligero e il Pelavicino, vicarii e sostenitori del nome svevo. Ma quando altresi questi furono o spenti affatto, o colla fortuna costretti a mutar bandiera : quando l'estremo sforzo da essi fatto per ristaurare il ghibellinismo in Italia rimase rotto a Tagliacozzo: ciascuno più non segui che sua ventura, e croce bianca o rossa, libertà o tirannide, fu tutt'uno. Si videro A. 1264 perciò gli stipendiarii d'Ezelino, dispersi dalla lega guelfa, combattere sotto le guelfe insegne contro Pisa e lo stendardo svevo (1). Si videro de Tedeschi sotto A. 1266 il gonfalone della Chiesa pugnare contro il re Manfredi a Benevento (2); e pochi mesi dopo la famosa

<sup>(1)</sup> Theutonicorum et nobilium de Lombardia stipendiariorum suorum ... Chron. Var. Pisan. p. 194 (R. I. S. t. VI). — G. Vill., VII. 14.

<sup>(2)</sup> Nic. de Jamsilfa, p. 500. 533. 536 E.

bettaglia una schiera de vinti passare agli stipendii de fuorusciti di Bologna; mentrechè dentro le costei mura Rodolfo d'Absburgo ed altri capi dell'esercito sconfitto pigliavano in prestito poche lire per ritornare in partia, e ne davano mellevadori 12 mobili studenti della foro nazione (4). In quell'anno medesimo del Tedeschi stati a' servigi di 'Upetro Pelavriono, altri difendevano Montevallaro insieme co'(uorusciti Chibellini di Modena e di Reggio, altri l'assediavano insieme colle miliste guelfo di entrambe questo città (3).

Fra tutti gli stipendiarii catalani stati ai soldi di casa d'Angiò, un Dalmasio fu quello che levò più rumore di se. Le sue vicende saranno specchio, onde A. 1308 giudicare degli altri. Disputandosi la possessione di Ferrara tra Fresco figlipolo bastardo del morto signore Azzo m d'Este, e Francesco ed Aldobrandino di lui fratelli legittimi, questi promisero di riconoscere la città dal papa a condizione di riceverne aiuto bastante per impadronirscne. Fresco senz'altro ne aperse le porte a' Veneziani. Di tal modo in un sol di l'ambizione degli eredi distruggeva la fatica secolare degli avi! Il papa con due mila cavalli inviati da Avignone, e colla crociata raccolta d'ogni terra e costume, scacciò a forza i Veneziani da Ferrara; ma poscia invece di consegnarla a Francesco ed Aldobrandino -d'Este, la commise in guardia al re di Napoli. Il re vi mandò un presidio di Catalani, schiuma d'ogni nefandezza, sotto il suddetto Dalmasio, venturiero invecchiato nel militare a soldo per le terre d'I-

<sup>(1)</sup> Savioli, AA. 1266, e doc. 749.

<sup>(2)</sup> Ann. Vet, Mutin, p. 68 (R. I. S. t. XI).

talia (1); e ben tosto tutta la città fu in preda alla sfrenatezza de soldati.

A questi eccessi Dalmasio aggiunse di proprio l'uccisione di Francesco d'Este, sia instigato da cieca gelosia di comando; sla che credesse con ciò di far piacere a' più potenti (2). Poscia, temendo lo sdegno del re mueve trattato co' Veneziani .. lo stipula, ed avendo ricevuto tosto le paghe di quattro mesì, accorre con mille cavalli e mille fanti sotto Zara da essi assediata. Quivi passò la state ne combattimenti: ma quando, scaduta la prima sua condotta ei venne. a domandare gli stipendii della seconda, la repubblica, da una parte esausta di denari, dall'altra persuasa che i Catalani chiusi dal mare e dal proprio naviglio in terra nemica, volere o no, dovevano piegarsi a servirla, rispondeva « non aver agio di pecunia : però s' accontentassero d'una mesata in ragione di quattro fiorini per caduno, invece del doppio pattuito nella condotta ».

Allo udire cosifiatta proposta scoppiò in alte querele lo sdegno di venturieri di Spagna. Invano Dalmasio supplicò e risupplicò i Veneziani a tersi giù dal
funesto consiglio. Alla fine, quando vede del tutto
inutili le preghiere (e già l'ira e la necessità a gara lo
sospingevano), accetta i patti che il Ranno di Schiavonia accampato poco lungi da qualche tempo segretamente gli va proponendo, cioò: di entrare in
Zara per capitanarea la milizia, ricevendo di sibito
due mila fiorini, e mille altri ogni anno, oltre i vi-

<sup>(1)</sup> Qui mercede a multis Italicorum accepta vitam in armis exercuerat. Albert. Mussat., Hist. Aug., L. VIII. Rubr. 8.

<sup>(2)</sup> Ricob. Ferrar. Pomar., p. 259 (R. I. S. t. IX).

veri ed i foraggi; quando ei risolvesse di partirne; la città gli fornirebbe armi, navi e fodero opportuno per tragittare in Puglia.

A queste condizioni Dalmasio abbandono i Vene-4 su ziani ma non era egli appena in Zara, che mandava a dir loro : « stessero tranquilli ; non per altro motivo esservi entrato, se non se per acquistare collá frode alla repubblica quella città, che a forza aperta non aveva potuto ». Quale delle due parti fosse qui la tradita, è incerto; certo è che a Dalmasio ne incolse il fine di chi vuol servire a due padroni. Giunse bensl la finzione al punto che da entrambe ei venne proclamato arbitro a stabilire la pace tra lorg. Se non che nel fervore delle trattative non so qual caso ne scoperse la doppiezza : onde l'uno e l'altro partito rivoltandosi nel medesimo tempo sul comun traditore, l'astrinse a sgombrare. Il condottiero catalano, imbarcate le sue genti sopra navi zaratine drizzò le prore verso i lidi della Puglia: ma nel tragitto una fierissima burrasca mando a fondo ogni cosa; e di Dalmasio scampato in uno schifo senza seguaci, scnza denari, e col nome in fronte di traditore, la storia non degno più di rammentare le azioni (1).

Quanto a Ferrara, diremo che a'Catalani di Dalmasio altri ve ne sostitul il re di Napoli Roberto, e di tal qualità, che il motto di giustizia catalana rammemora tuttavia in que'luoghi le violenze tolleratevi sotto spezie di protezione. Finalmente quando le ca-1 3:000 lamità furono arrivate al colmo, la città levossi d'un sol animo a rumore, assaltò i suoi oppressori, ne fe'

<sup>(1)</sup> Albert. Mussat., De gest. Italie., L. II, Rub. I. p. 583 et sego. (R. I. S. t. X).

strazio, e si ridiode in signoria a'marchesi. d'Este. Credette.con questo di tornar. libera. Vana ed intempestiva lusinga ! Il giogo de'nnovi signori fu bensi da principio umanissimo: poscia, essendosi afforzati di buona mano di stipendiarii, tornarono senza rispetto all'antico fasto (1).

Ne capitoli seguenti notereno, come le armi venturiere massere introducendo la tirannide ne Comuni d'Italia, e annichilandovi quelle poche milizie cittadine che ancora vi si affaticavano a difesa della cadente libertà. Ma prima riputiamo necessario di dimostraro quali occulte forze generassero con sempre maggiore impulso cotesta razza d'uomini che mettevano a prezzo sangue ed affetti, e quali sospingessero gli uni verso gli altri ad affratellarsi ed incorporarsi tanto da direntare terribili a città e principati. Lo spirito di ventura e quello d'asseciazione compirono nel medio evo cose, che a giorni nestri sembrano meravigitose.



<sup>(1)</sup> Ferret. Vicent., VII. 1171.

The state of the s

### CAPITOLO SETTIMO

#### · Bello spirito di ventura nel medio evo.

- La confusione sociale genera l'individualismo e lo spirito di ventura.
- II. Proprio del medio evo à l'individualismo, non già come proveniente dalla costituzione germanier, mi beniti dalle conditioni generali della società. Dalla medesima causa scalpriceo lo. spirito di ventura di quei tempi. La costiturione germanice e l'appagione ne sono le prime manifestazioni. Terminate le coquiste del popoli settentrionali, lo spirito di ventura si manifesta nelle crociate e nella mutabilità degli Stati.
- HI. Oltre la invasione e la conquista, lo apirito individuale di ventura si palesa nel difetto di principii generali. Condizioni politiche dell'Italia verso il 1333. Manenzara, di principii generali e cetti nell'amministrazione della giustizia; nel governo civile: nella politica: fin nella guerra.
- IV. Non misore incertezza e confusione e nel mondo morale. Contrasti interiori circa il sentir religioso e politico. Le scienze, le arti, la poesia alla mercè dell'Individualismo: e come. Grandissima parte attribuita alla fantasia: e perchè. I viaggi: i racconti-
  - V. Natura dagi iamini de quali erano per comporsi le compagnie di ventura. I fuoritaciti: masmadieri: i signori, rurali: i vagabondi: gli eretici: i mendichi.—Altro fonti che ne somministrerano.
- VI. Le crociate favoriscono in due guise l'instituzioné delle compagnie di ventura. Caune che inducono tutta la moltitudine uscita dalla società ad abbracciare il mestiere delle armi. Il numero de venturieri è già grande. Lo spirito d'associszione li sospinge ad unirsi in compagnie.

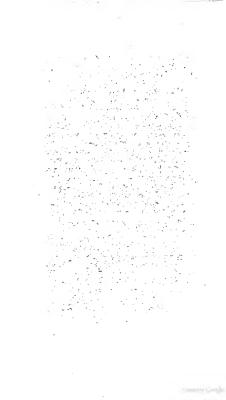

### CAPITÓLO SETTIMO

Dello spirito di ventura nel medio evo.

Fu provvida dispostzione della natura, che ciascun essere avesse in se medesimo i mezzi di conservarsi e crescere. Negli esseri liminimati questa dote non variada un individuo all'altro, se non per cause esterite materiali. Incapaci di per se medesimi a darsi movimento, a concepire passione, a mutar modi di esistere, là nascono, là sviluppansi, là cadono, dove volle il destino, Ogni individuo ha vita sua propria ma quanto lievi non debbono essere le differenze tra questo e quello, allorchè, un patuo di terreno, un raggio di sole, un tratto di ombra basta a distinguere immutabilimente le loro sorti!

Istinto e moto reprdonò-motlo più varia la vità degli animali: Imperfettamente appetiscono, iniperfettamente percepiscono, ricordano: cnormi spazii varcano: per propria foixa si perpettano: v'ha per essi adunque un passato, v'ha ou necente, v'ha que resia danque un passato, v'ha ou necente, vita (ancorchè involto nella osciustà di materiali sppretiti) eziandio un avveniro. Pur tutto, ciò si rissume in una limitatissima serie di esciazioni di distinti, due immani poteri, l'uomo e, la natura, da, ogni parte gli opprimono, e-rinserrano: 'nè il trascorrere de' secoli aggiungo ad essi saptenza, nè l'unione con-

cilia grandezza: ma passano le generazioni, e quasiche la natura nel mantenerne il seme del continuo senza perfezionarsi si ricopii, nessuna traccia ne resta.

Al contrario la ragione moltiplica all'infinito nell'uomo le maniere di esistere. Il passato gli somministra esperienza, l'associazione ne raddoppia le forza, la meditazione ne ritrova delle nuove, la fantasia rinnovella le sensazioni, l'immaginazione aggiusge muodi di idee ai mille pensieri del presente, alle mille memorie del trascorso: poi tutto il creato è campo o strumento all'umana operosità; e cielo e terra, e bruti e piante, e mari e deserti, niuna cosa è aliena' da lut.

Pure a questa immensa scena di azione l'utile proprio seppe circoscrivere de' confini. Questi confini sono nella società. Quivi l'educazione pubblica e privata, le tradizioni, le leggi, i costumi, il clima, il giornaliero consorzio sono come tanti ritegni, che rivolgono incessantemente l'umana azione, per dir cosl , dentro a certi solchi. Non già che l'esistenza diventi perciò più monotona; chè anzi l'agitarsi insieme di migliaia d'individui, col moltiplicarne i rapporti, ne moltiplica le impressioni, e rende la vita più varia e dilettevole: soltanto questa varietà è misurata dentro alcuni limiti. È veramente più la società è equilibrata, più sono robusti i legami delle sue parti, più collimanti le parti in uno scopo, e maggior porzione di se medesimo viene dall'individuo ad essa ceduta. Infatti da questa azione ti tien lontano la morale, da quella ti rhuuove la penale sanzione delle leggi: a questa pratica ti inclina l'opinione pubblica, a quell'altra ti va spingendo voce di consanguinei, interesse, esempio, ambizione. Di qui deriva che quasi una uguale tinta si spande su tutti gli individui sid assimigliardi tra loro; ed opere di pace, e tazioni di guerra, etraffichi e studii ed arti ed opinioni e credenze, eggi cosa ritra di quella generale impronta.

Oltre a ciò, colà dove la cosa pubblica è stabile, precisa l'azione del governo, esatti i rapporti tra tutte le membra dello stato, celà infine, dove sono leggi, ordini, religione, milizia, magistrati, costumi, è impossibile che il continuo maneggiare innumerevoli fatti, nomini, ed idee consimili, non generi intorno ad essi alcuni principil generali. E in realtà solo colà dove sono principii generali, si può sperare di rinvenire ordine ed unione. Questi principii seguono l'individuo nel viver suo, e conformano l'uno all'altre. In fatti non appena egli vede abbondantemente tutelata dal supremo potere la sua vita e sostanza, che sviluppasi dall'affannosa eura di se stesso per rivolgere a sua perfezione e ben pubblico le forze, che altrimenti avrebbe consumato a propria difesa; e subito gli avviene di ritrovare in sè la sorgente di complessivi affetti, e d'alte e generali intuizioni.

Concluderemo, che nella società ben costrutta, se l'eststenza individuale è più ditettevole, é anche più ristetta in certi confini: l'amore verso di se medesimo è minore: i principii generali-sone molti, da molti conosciuti, da moltissimi ricevuti nel pratico vivere.

A molto diverse conseguenze si arriverebbe, quando si supponessero le basi della società incerte confuse; la personale liberta e conservazione mal corroborata; non leggi, non costumi, non magistrati

fermi; non opinioni, non credenze, non pratiche deeise e costanti : ma dovungue tumulto e dubbiezza, terrorê e violenza. Una legge allora fortissima di natura ritira le forze, e i pensleri dell' individuo verso se stesso: ognuno vuole e deve vivere e progredire: ma vivere e progredire non essendo abbastanza guarentito dalla pubblica autorità: ciascuno se le assicura per via di privati e quasi solitarii sforzi. Ben d' vero che questo selvaggio isolamento par sovente che raddoppi le facoltà dell'individuo, costringendolo ad ingigantirle e moltiplicarne le forme a properzione de bisogni. Ma non però perfezionansi: non vi potendo essere perfezione senza confronto; nè confronto senza moltiplicità. Del resto meno ajuto ei consegue dalla società, e tanto maggiormente deve confidare in se medesimo, re vieppiù bramare di mettere i suoi dietti in disparte dagli altri, Talora altresi, dono avere amata cotesta austera solitudine, e chiamatala indipendenza, non la erede perfetta se non assoggettandovi degli altri, e facendone le sue voglie: ed eccoti il dispotismo.

Questo rivolgimento pratico dell'animo in se stesso, questo sperperamento dell'umana società, questa inclinazione a solitaria indipendenza, che suggella i grandi estremi' di libertà e di tirannide, fu detta individualismo.

Propria dell'individualismo è la mancanza di principii geiperali, non solo pratici, di quelli che vedi regolare quasi senza saputa gli atti degli individui di una stabile società; ma ancora teoretici, di quelli che rinvieni addentrandoti in qualche disciplina od istituzione. Infatti la formazione di cotali principii

naturalmente richiede unione di osservazioni, e l'unione di osservazioni richiede unione di individui, non fatta a caso, o per temporaneo disegno, ma ferma, e indipendente da ogni personale capriccio. Ora l'individualismo germoglia appunto stante l'assenza di cotesta unione: chè quando l'idea astratta di nazione esprime nulla, ed ogni general pensiero d'ordine, di perfezione, di amor patrio, di morale pubblica perdesi negli istinti del privato interesse, a che cercar ragioni di operare fuori dell'io e dell'uopo presente? Sottentrasse alineno nell'individuo l'idea generalissima d'umanità all'idea abbandonata di nazione! Ma per isventura sulle soglie della società sta pronta a riceverlo una fattizia associazione, con tutti i pregiudizii ed i privilegi, e gli ordinamenti più adatti a ristringere ne' brevi limiti di se stessa il pensiero e l'operosità di chi v'entri.

Immediata conseguenza di questo difetto di principii generali, è del corrispondente individualismo, è
lo spirito di venturà. Irlatti dacche ciascun uomo,
non rinvenendo, nella comune civiltà un solco appropriato alla sun esistenza, è costretto a fondare in
se medesime le basi del suo esistere, pensage, credere, difendersi ed operare; naturalmente dirige la
sua vita in mille guibe diverse. Le sue impressioni non
diventeraino più niumerose, ma si più disparate; è
avraí migliaia di individui, non già un popolo. Alla
volonta poi di questi individui, a' quali la società non
somministra diesa, nè le credenze sostegno, nè le
tradizioni esperienza, nè la pubblica 'educazione pubblici escupi e precetti, chi porrà freno? Perciò da
una parte vedra l'umano operestià errare, quasi

senza guida ne più avventurosi cammini, e le individuali esistenze sotto mille forme trascorrece dall'altra parte men definito sarà il cerchio delle azioni dell'individuo, ed a più vasto campo il vedrai stendere l'acchio del suo desiderio, ed al paragone ingrandire le suo forze.

Dà tutti cotesti confusi conati verso fini oltremedo diversi sorge conte un principio che trae l'uomo, per così dire, faori della società, in una sfera di mille bizzarrie, delle quali altre si-succedono palesemente, attre vanno agitandosi nell'intierno dell'amino, ed o vi muciono lignote, o non si svelano che in certi punti più rilevanti. Questo principio fu denominato spirito di ventura.

Per le cose dette sinqui, comprenderà facilmente il lettore, come le spirito di ventura è l'individualismo sieno non sole efetto, ma segno esterno della 
confusione e debilità dello stato sociale. Di entrambi 
il medio evo fu speciale dominio, è le compagnie 
mercenarie famosa manifestazione. Del resto l'asciando 
a' filosofi di più sottilmente investigarne le erigini e 
la essenza, noteremo brevemente nelle pagine che 
seguono, quanto e come esso spirito di ventura s'andasse mostrando ne' tempi da noi discorsi, ed inclinasse gli animi verso quelle associazioni guerresche, 
le cui vicende formano il principale argomento della 
nostra storia.

# И.

Dalla deposizione d'Augustolo allo stabilimento dei Comuni, dallo stabilimento de' Comuni a quello delle nazionali monarchie, dieci secoli trascorsero. In questi dicci secoli governo, religiono, costume, lingua, opinioni, ogni cosa fu rimutata: nè una volta sola, ma più. Cominciossi dalle invasioni germaniche, poi vennero quelle del Saracini; quindi unovi popoli dall'altima Sendinavia precipitaronis sull'occidente dell'Europa, mentre gli Osmani ne conquistavano le regioni-orientali: Abbattuto ch'ella ebbe gli doli, quanti assalti ancora non sestenne la fede di Cristo?

Ne il sorgere delle nuovo istituzioni fu così potente, da cancellare affatto le antiche; on d'è che sull'impero romano, quasi sopra-annoso tonco; vedevi rigernogliare il franco, e sopra la costituzione germanica la feudale, e sopra la feudalità i Coriuni; e sopra i Comuni tirannice de anarchia. Insomma ogui generazione lasciava dietro sè le proprie fraccie, ed fu queste traccie altre ed altre/genarazioni imprimerano le loro, senza 'ayere nò la forza d'annullare le prime, no la modestia di lasciarle intatte.

Fu età in cui tutte queste vestigia di morfo è di vivo, di passata barbarie e di cominciata civiltà, si trovarono insieme confuse e quasi fra loro combattenti, monarchia, libertà, islamismo, evangello, feudi, crociate, diritti usurpati, diritti mantentu; di mattenti, uffici moderni, torri normanne, mosaici bisantini. Quella età fu chiamata medio evo.

Esaminando questa età, i moderni vennero at aferuare due cose: e che proprio di essa era lo spirito di dindividualismo, e che la cagione éfettiva di questo spirito doveva riporsi nella costituzione germanica stata trapiantata da popoli conquistatori nel mezzodi dell'Europa. Quanto alla verità della prima asserzione, sia che si considerino le vicende generali della società,

sia che si analizzino partitamente le condizioni dell'individuo in que' secoli; di passaggio tra l'antica o la moderna civiltà, niuno sarà che voglia metterla in dubbio.—L'individuo poteva molto, perche la società poteva poco; quindi l'individuo rivolgeva in se stesso la sua potenza d'opera e di pensiero:—in niun tempo questa dolorosa sentenza ebbe più vasti o profondi visultati che nel medio evo.

Ma è ben lontana dall'essere ugualmente provata la verità della seconda asserzione. Niuno negherà, che l'individualismo siasi manifestato al tempo delle invasioni barbariche; e fosse proprio della costituzione germanica; ma noi bensi negheremo che questa il generasse in Europa, L' individualismo manifestessi al tempe delle invasioni : perchè quando esse cominciarono, tutta la società era rotta e sconvolta: L'individualismo fu proprio della costituzione germanica : perché quando la vita del popolo è caccia; pesca e guerra; gli ordini sociali sono necessariamente tanto più deboli quanto è maggiore la parte dell'individuo; uguali costumi, uguali conseguenze osservansi, nel Tartaro del Bog, nell' Arabo del Deserto. Ora la costituzione germanica portata, per escmpio, nelle Gallie da poche migliaia di venturieri, vi avrebbe 'ella potuto stabilire un principio così intrinscco all'uomo, se le radici sue non fossero state molto più generali ed alte?

In realtà l'individualismo mestrossi nel medio evo; perchò in qual tempo mai la società fu più sconvolta che allora? e nella confusione d'ogni ordine sociale chi pensa all'individuo senon l'individuo stesso? Da questa necessità di sua personale tutela ci deriva alcuni

principii: questi principii costituiscono le fila areane della esistenza nel medio evo. Però essi non iscaturivano dalla germanica costituzione, ma traevano propria causa e fomento dallo stato generale della società. Il fatte solo della conquista (comunque fosse stato l'ordinamento sociale degli invisori) portava con sè la rottura della pubblica esistenza, è deveva attribuire all'individuo una potenza molto maggiore della solita; al conquistatore, attesa la baldanza della vittoria; al conquistato atteso lo scompiglio della sconfitta; al prime, perchè non aveva da pensar ad altro che ad ingrandire; al secondo, perelle nen aveva cosa al mondo più cara della propria salvezza. Mettasi un'altra nazione in simili contingenze, e avransi non disuguali effetti; senzaché chi conquista zia Germano, chi è conquistato sia Franco o Italiano, ie. ". Dalla medesima 'confusione e debolezza della macchina sociale, da citi proveniva l'individualismo, proveniva nel tempo stesso lo spirito di ventura. Infatti l'individuo verun'altra guida od appoggio migliore non ritrovava che in se stesso: dunque tante vie pressoche quanti individui. Su questa indefinita diversità di operare si fonda' lo spirito di ventura del medio evo

L'invasione fu di questo spirito la prima o la più potente manifestazione. Il Settentrione gonfio di popoli rinversantisi gli uni sopra gli altri, trabocce sul mezzodi torine di genti preste a procacciarsi code armi terre, signoria, patria, numi: Alcune invasioni furono fornite da popoli ordiniti perfettamente a forma di nazione: le più vennero compiuto da venturieri accogliticei sotto un capo qua eletto, colà

eleggente. Alle prime appartiene la conquista fatta da Longobardi, dei quali pereiò qui non può essere discorso. Quanto alle seconde, il falla ricorda Odocre e Teodorico: più sopra dimostrammo come si operasse la sottamessione delle Gallie (4). Pochi contro molti, venturieri d'ogni-razza centro indigeni, forti è armali contro inermi e corrotti: gli acquisti divisi còme tra compagni ad impresa comume. Dapprima ciascun vincitore bramò di essere indipendente, di possedere un allode, e di venire giudicato da suoi pari; non pene personali, non tributi al principe, ma doni e servigi. Poi l'essere come esente dall'obbedire non parve basfevole; si volle comandare e si comando; alfine tutti i diritti del principe in cento mani venicore samembrati. Per tal maniera sorse il sistema feudale!

Ma coteste întraprese di venturieri son eransi tentate solo dalla parte di terra. Da quelle remote contrade, ond'erano provenuti Franchi, Eruli, Goti, Longohardi ed Alani, s'erano a volta a volta spiccate flotte ardittssime di pirati, ad infestare i lidi della Germania, a devastare la Olanda', la Francia, la Spagna, e, passato lo strètto, a fondare un regno in Italia. I figli de capotribio Scandinavi spartivansi: tra loro, altri il dominio terrestre, altri il marittimo. Regno a costoro erano poche navi, e audaci compagni, guerrieri e marinai. Intrepidi fra i Italiuli di un mare perpetuamente agitato, piaggia piaggia s'avanzavano verso le foci dell'Ella e del Reno, predando navi, rubande coste, instituendo emporii ne' luoghi acconci, deve le cose

<sup>(1)</sup> V. cap. I S. IV. p. 20-27.

rubate vendere o barattare. I guadagni procuravano seguaci, i seguaci aliri guadagni e navi e signoria. A questo modo la Normandia fu smembrata dalla Françia, e la Inghiltefra-prima da Sassoni, poi dai Danesi, poi da Normanni tre volte conquistata. Aroldo, figlio di Sigurd, fratello di un re, fu così veduto coll'azza d'arme in ispalla fare la guardia al palazzo de Cesari, poi guerreggiare a soldo reill'asia e nell'A-frica, fuggirne, pirateggiare la Sicilia, alfine-rapir parte, della Norvegia, e morire nel tentativo di insignoriris della Inghilterra (1).

Poco stante Guglielmo duca di Normandia, delibe- A. 1066 rato ad uguale impresa, mandava per l' Europa il suo bando di guerra ad invitarvi ogni uomo alto, e robusto, che sapesse maneggiare lancia e spada o balestra. Gliene venne una infinità da lungi e da presso, fin dal Piemonte, fin dalle rive del Renot altri erano cavalieri e capi di guerra, altri semplici pedoni o sergenti; chi pretese soldo, chi passaggio e preda; chi domando un podere, un castello, una città, chi qualche ricca Sassone per moglie. Crebbe l'ardore alla fama delle prime vittorie. Formaronsi tra'nuovi conquistatori fratellanze d'arme, società a perdita ed a guadagno, a vita ed a morte; nè mancò chi prima di partire per la certezza di conseguire i beni altrui si disfacesse de' proprii. Così l'Inghilterra divenne la preda dei venturieri di tutta Europa! Nè altrimenti che pegli sforzi privati di simil gente il paese di Galles e l'Irlanda venivano un po' più tardi aggiunti alla dominazione normanna (2).

<sup>(1)</sup> Depping, Expéd. marit. des Normands, t. 1.

<sup>(2)</sup> Thierry, Hist. de la conquête etc., t. 1. p. 309, t. 11. p. 115.

sedi occupate colle armi : ma non quetava ancora l'occulto stimolo, che li aveva spinti fuori de'nidi nativi. L'irta e bellicosa vita del foudatario gli faceva desiderare continuamente grandi e straordinarie commozioni; nè il giogo della schiavitù pesava così poco sul collo alla niebe, perch'ella non affrettasse co'voti un'occasione di torsegli disotto (1). Ouando la voce di Pietro l'eremità risuono per l'Europa, invitandola all'arme per la liberazione de'santi luoghi; un'enorme schiera di genti d'agni età, d'ogni stato si precipità verso l'Oriente: ognianno; come fiotti succèdentisi al·lido, nuove generazioni sottentrarono al travaglioso proposito. Ma non sempre la religione diresse dal principio a fine siffatte intraprese. Quetato il primo ardore di nietà, restaronyi due incentivi, ambizione e avarizia. non tanto facili a venir soddisfatti. Le coste della Siria e della Palestina furono allora la preda di cupidi guerrieri: la quinta crociata poi abbatte l'impero d'O-A. 1202 riente. Un di Venezia vide raccolto dentro le sue mura il fiere della nobiltà d'Europa pronta ad intraprendere il riaequisto delle sacre terre. Già intimato era il di, già unito le schiere, quando per prezzo del trasporto acconciansi a sottomettere Zara alla repubblica: Da Zara' il disegno di restituire ad Isacco l'usurpato trono li deviò a Bisanzio; ed ecco che in otto mesi ne' detronizzano cinque imperatori; - 1 2 1 19 for 100 co

<sup>(1)</sup> Tale era nella prima Crogiata il numero de' servi ; i quali col pigliare la croce si restituivano in libertà, che per impedirlo si dove imporre la decima saladina sopra chiunque il facesse senza il-beneplacito del padrone. Michaud, Hist. des Crois, L. VII.

c col ferro e col fuoco, e per terra e per mare.ne vanno all'assilto. Avresti mirotealiora i crociati entrà co' mulinelle Chiese, e caricarli de' sacri vasi, e sperperare lo reliquie, e quindi il bottino anymassato fra stupri e sangue dividersi instene colle provincia dell'imperò. Nella divisione poveri cavaliere e sergenti d'arme rimasero signori di paesi, chiera fullia sperare. Lo isolo dell'Arcipolago, le sponde dell'Eusino, le terre dell'Assia. Minore, i nidi della greca civiltà-furono spartiti come ragioni di commercio. Chi ebbo. Naso, Paro ed Egina, chi parte dell'Eusine, a 'Chigi pervennero cinque delle Cicladi, Chio fu' predà d'un Giustiniani e d'un Micheli, Lenno d'un Navagero.

Di questo modo lo spirito di ventura trovò, sfogo dapprima nelle invasioni, quindi nelle crociate. Venute meno le crociate, non perciò apparvero più sodé le fondamenta degli Stati. Composti di mille elementi eterogenel tenuti insieme a stento, un soffio bastava ad atterrarli ; perchè l'azione del principe cra come nulla ;' molta quella del municipio o' del vassallo, grandissima quella dell'individuo. Qual meraviglia adunque se generosi regni pervenissero in potestà di audaci venturieri, quando il diritto pareva stare nella. forza, e la forza era individuale, o, se collettiva, non già per natura e per instituto, ma quasi per interesse ed artificio? Narrammo come il regno delle Due Sicilie pervenisse alla mercè de'venturieri normanni. In capo a 64 anni dalla coronazione di Ruggiero ir, un principe svevo ne disperse il seme, ed a 1191 usurpò il retaggio. Dopo non molti mesi videsi il regno smembrato all'arbitrio di violenti governatori, cd un Gualtiero di Brienne con-una frotta di venturieri

francesi far prova d'insignorirsene. Fu la sorte contraria al tentativo: ma quanti appi anéora la stirpe sveva seguitò a dominare in Napoli e Palermo? Enrico y aveva occupato quelle sedi nel 1194; un conte di Provenza con una schiera accogliticcia le rapi a Manfredi nel 1266. Due anni appresso un escrcito parte calato dalle Alpi, parte riunito alla meglio in Italia, mise a grandissimo repentaglio la salute della nuova signoria. Alla fine nel 1282 un povero principe d'Aragona con una mano di compagni svelleva la Sicilia dalla Puglia. Napoli era quindi per diventare preda degli Ungheri, poi de Provenzali, e nuovamente degli Ungheri. Morta Giovanna'ı, di quanti principi cadesse alla mercè, chi vorrà dire? Con questa leggerezza le sorti degli Stati mutavano nel medio evo! Tanto poteva ancora quell'intimo fermento, il cui primo scoppio erano state le invasioni barbariche!

## III:

Ma la invasiane e la conquista non furono le sole strade per le quali si manifestasse cotesta individuale spirito di venture. Investigando a fondo, vedonsene contaminate tutte le instituzioni di quella età, perché tutte sono offese da quel generale turbamento, che rende dubbia l'esistenza, incerto il pensiero, egoistica la passione. Fu chi tentò di esprimere in poeti tratti il'medio eve: quanti ne lasciarono un quadro pieno, e veritiero? Non si riassume cosa, che non si passa ridurre a principii. Ora il medio evo non ebbe principii. Descriveransene alcuine parti, e dalle parti argomenterassi il tutto : ridurre il tutto a sommi capi sarà sempre difficilissimo. E quand'anche uono il

conseguisse, come acquistar fede al dir suo, allorchè le formole da lui trovate deriverebbero da un'infinità di fatti e di paragoni, i quali, posciachè hanno generato nell'animo una conclusione, sembrano ascondersi all'occhio umano?

Noi qui tenteremo soltanto d'indicare a volo, come la pubblica e la privota esistenza del medio evo in conseguenza della confusione sociale difettasse di principii generali, e fosse perciò costretta a reggersi per caso ed individualità. Quindi accenneremo verso qual parte inclinassero le forzé individuali, che da questo concorso di circostanze germogliavano.

Due furono i punti di massimo sconvolgimento : ed allorche le nazioni germaniche piantarono per forza le loro instituzioni su quelle dei vinti; ed allorchè tra il cadere de'feudi ed il sorgere de'Comuni miraronsi impero, vassalli e Comuni eon diritti non affatto acquistati, non affatto ceduti, combattersi non tanto in aperta campagna, quanto dentro le mura sotto forma di fazione. Nel pieno della possanza feudale un certo ordine, per quanto ingiusto e distruttivo, s'era mantenuto. Infatti come uomo vi nasceva, tal vi-moriva : se schiavo : schiavo : se artiere, artiere : se feudatario, feudatario. In faccia alla storia pochi sone quelli, che vi rappresentino la specie umana; poiche questa dentro le città è ristretta in classi, nel contado sta oppressa da scrvitù; e il numero di chi l'opprime è piccolo. Del resto fra ceppi la vita è monotona.

I progressi della cristiana cività spezzarono, quei vincoli: sciolto dalla gteba il servo drizzò più lontano i suoi sguardi: il crescere de'lumi e dell'industria aperse nuovi sentieri onde diventare ricchi e potenti senza eksere laroni e vassalli: le classificazioni furono rotte: nuovi ceti s'avanzarono pigliarsi la parte loro dovuta mella sociale esistenza, e la sociale esistenza divento molto più varia e fervorosa. Infatti da questo istante non fu più che uno spingersi delle classi le une sulle allre; un urtarisi; un' compenetrarsi iniseme; al quale travaglio la passione del parteggiare ed il desiderio della politica libertà servivano come d'insegna; ma realmente altre cause molto più occulta e profonde si potevano assegnare. In questi rimescolamenti dell'anticio e del novello vivere, tali pericoli, tali stranezze circondavano la vita dell'individuo, che non dec far pieraviglia se essa valesse altora molto meno di quella, alla cui conservazione concorrono presentemente tutte le cure, pubbliche e private (4).

Ogni città nel medio evo formava Stato: quindi più pronte ne eramo le mutasioni; non vi si trovando duel contrappeso cite nelle grandi masse una parte fa all'altra. Alla parte guelfa la ghibellina, alla piebe la mobilià succedesa, ed i rapporti cegli altri Stati cangiavansi con tale volubilità, che ninna lega, tranne le due strette per instantaneo uopo contro gli Sveri, rattenne in sesto i Comuni d'Italia. Ecchi potrebbe

<sup>(1)</sup> Per sa. ¼6-pene del medio evo appaiosò erudelissique al confolho i colle presenti, Nosismo ben lontani dall'asservire il contrario. Conviene però osservare, che le prolabilità di perderè la vita per cause fortuite erano molto maggiori allorà che aona desso; quindi si potrebbe quasi dire, che chi ha perdeya allora, perdeva meno di chi la perdesse présentemente, ¿ra coteste cause fortuite renorderemo la peste, le que guerre stermiatrisi, le discordio intestine, i periodi deviaggi terrestri e marittimi, o tutte le consequenze della ignoranza nella pubblica içiene e al amministrazione.

riandare senza raccapriccio dall'anno 4185 al 1550 le condizioni politiche delle città italiane? - Vercelli signoreggiata dagli Avogadri, esclusine i Tizzoni afforzati în Crescentido : Nevara dominata da Torniclii . Bergamo da'Soardi coll'esiglio de'Brusati e Rivalesi: da Como posseduta da' Bosconi star in bando i Vitani da Lodi tiranneggiala da'Vistarini esulare gli Overgnaghi; ed Alberto Scotto tener lungi da Piacenza gli Anditesi : ed i Ghibellini di Modena sotto vicario imperiale privar della patria que' da Sassolo; e Ghiberto da Correggio insanguinare Parma e Cremona; ed i Fogliani comandare dentro Reggio, abbandonata da que' da Sesso (1). Aggiungi Brescia per metà divisa tra i Maggi e i fuorusciti, Roma straziata dagli Orsini e Colomesi, Genova da Fieschi e Spinola, Doria e Grimaldi : Arezzo, Pistoia , Perogia dentro lacerate dalle discordie, fuori da'signori rurali, tra loro stessi în guerra perpetua; Pisa curvata sotto i mercenarii d'Uguccione: Firenze disertata da'nemici fuori, dagli aŭsiliarii dentro - tra Padova e Verona mortale nimistà: Ferrara padroneggiata prima dagli Estensi, poi da' Veneziani, poi dai crociati del Pelagrua, alfine da'Catalani, e passar sempre da una dominazione all'altra per vie di sangue: la Romagna spartila tra contrarii principii, tirannide, Comune e papa, ed or cedente, or rilevantesi per successive rivoluzioni: Milano e Mantova sotto nuovi signori, coi sudditi oppressi e colle fazioni armate sotto le mura: dentro le città adunque un assiduo rimescolarsi di partiti; fuor delle mura Comuni, vassalli, re, papi, Guelfi,

<sup>(1)</sup> Albert, Mussat, Hist, Aug. L. XII. Rubr. 4.

Ghihellini, Italiani, Francesi, Catalani, Tedeschi, scontrarsi no muovimenti loro, e involver tutto in un generale scompiglio. Tale era a modo di esempio lo stato politico d'Italia verso il 1515!

Ognun ben vede come in tanta piccolezza e mobilità di Stati, gli ordini non poteano comunemente elevarsi alia grandezza e generalità di leggi. Provvedevasi a misura del case : poi giusta gli accidenti la provvisione abrogavasi, correggevasi, compivasi : lo statuto scendeva a particolarizzare l'individuo od il casato: e sovente la sentenza, anziche essere la logica applicazione di una norma generalissima, diventava l'effetto di una personale passione posteriore o contemporanea al fatto. Vero è bene, che nelle quistioni civili, dove il tumulto politico poteva meno, la legge era più equamente-ministrata, e puntcho alla legge era la sapienza romana, benchè sovente non abbastanza conosciuta o lontana troppo dal caso. Ma qual legge romana poneva freno al cieco pronunciar delle pene; allorche il podestà teneva a un tempo la spada del condottiero e la bilancia del giudice, ed ogni capitolo di statuto terminava col rimettere il castigo all'arbitrio di lui? (1)

<sup>(</sup>t) ... a Bl intorno ulle suprascripte tutte-cose investigare et troriret; io capitano abbia pieno, libera et generale arbitivo così imponero ad quistione e tormenti et punire in avere et persone, come etiamdio ad tutte altre cose... a Statuto di Pisa, ma. 5, 12.

<sup>....</sup> k Et io capitano del populo abbia libero, pieno et generale arbitrio contra tutti et singoli nobili et qualunque altri... » Ibid. §. 13.

<sup>&</sup>quot;... « Ma se lo figliuoló.... del delinquente avere non potrò, puniroe lo padre del delinquente..., così in avere come in persona ad mio arbitrio... » Ibid. §, 12.

Ne maggior calma o certezza era nell'eseguire la legge che nel farla od applicarla. Nel sistema feudale punivasi il réo guerreggiandolo; ed ei medesimo s'era talora riserbato per patto il diritto di rivolta e di guerra al proprio signore. Ne Comuni, per quanto poca fosse la potenza del cittadino condannato, la sua punizione, la sua difesa era opra di fazione, e dalla sua espulsione o fermata dipendevano le sorti della città. Forze stabili e vigorose non si avendo internamente per far eseguire la légge, occorreva radunare un popolo, e condurlo ad insegne levate alla distruzione di una casa. Così il castigo veniva confidato a popolare ferocia ed impeto momentaneo; proprio de quali è agire fuor di tempo o misura, e lasciar nel colpevole speranza o sdegno. Talora altresi la legge, impotente a raggiungere il malfattore, era costretta a trasferire nell'individuo e nel favore del caso il proprio officio di giustizia e tutela universale; sicchè ora pubblicava taglie sul capo del reo, ora permetteva pubbliche rappresaglie (1), ora antorizzava l'attore a prender le sue ragioni o vendette sopra l'accusato. Del resto ad ogni tratto sopravveniva una fazione vincitrice a rivolgere a ri-

Pol. I

<sup>(4)</sup> It si civitas, communitas, castrain vel villa post dictain requisitionem non fecernin satisficiri, dummondo de vador resum abdiarrum faciar pletam fidem vel saltem per unam testem de visus et scientia, es duso de publica fama, como red vijus giulicas deboant dare est concedere chr represidiam est licentium est postestam filteram cupiendi de beui, et rebus civitaits et hominum illius terra... Est teneatur senarior ad petitionem illius, qui privilegiam represaliarum habere merui, facere stagiri et sequestrari personas es bono illerum, qui sunt de terris et locis.... S. PQ. B. Statt, L. L. L. e. 13.

troso gli ordinamenti della vinta: di certo poi ad ogni sci mesi mutavasi il supremo rettore, e parecchie volte l'anno gli altri magistrati. Laonde quel comando che non s'eseguiva tosto tosto, non s'eseguiva più mai, e bastavano al reo poche ore di fuga per rinvenire, non che seampo, onori e ricompense sullo Stato vicino.

Qual imparzialità di giudizio, qual certezza di esecuzione potesse conseguirsi a queste condizioni, argomenti il lettore.

Ne maggior grandezza di principii o prontezza di mezzi era nell'amministrazione della pubblica sostanza, e nella tutela e nel perfezionamento del comun bene. Sconosciute le norme della pubblica igiene ed economia, interrotte le strade, incerti i mezzi di trasporto; gelosa l'una città dell'altra; dentro le mura non un magistrato eletto dal comun voto, ma un capoparte con tutto il furore di una setta vincitrice: la forza pubblica o lieve od a salti e più spesso per nuocere o vendicare: in tali estremità era pur mestieri che ogni cosa pigliasse aspetto di occasionale, di locale, di personale, Quindi le entrate erano dazii, gli eserciti raunate, le leggi statuti, il governo fazione: quindi occorreva rinnovare ad ogni lite il tribunale, ad ogni guerra l'esercito, ad ogni necessità di denaro l'entrata e i magistrati a ciò. Nè colle anguste cure d'un amor patrio municipale, che sovente serviva ancora di velo a un amor di partito o di schiatta disfrenato, era agevole di abbracciare praticamente un disegno, che riunisse a comun utilc più contrade o città.

Chè se talora avveniva, che parecchie di queste

cadessero sotto ad un sol principe, non però lasciavano di ritenere i loro costumi, il loro reggimento, le
loro misure e statuti. Ond'è che miravi ciascuna seguitare a battere propria moneta, e computar l'anno a
sua posta (1), e provvedere al suo sostentamento; nè
più nè meno che se fosse sola. Rompevasi però egli
un ponte, guastavasi una via? E la città più vicina
colla propria pecunia ed opera doveva ristorare ogni
cosa (2). Le coste della Puglia venivan elleno infestate da' Genovesi e pirati? Ed ecco 'ordinarsi loro,
che armino a proprie spese navi e torri, e se le guardino (3). Tale era adunque il motto e la divisa del
medio evo. — Ogni parte pensi à se stessa!

Non deve pertanto arrecar meraviglia, che i Comuni continuassero a godere sotto le più acerbe tirannidre dirittie privilegi e forme di governo municipale: men poi reputarsi questo a volontaria larghezza del principe, Ma egli lo tollera: perchè se priva le citt di quel diritto, o per meglio dire carico, di reggersi e difendersi, chi difenderalle in tanta confusione? Stianto pure certi, che come prima la civiltà si sarà aggrandita, aperte le strade; ravvicinati i sudditi; e tosto comincierassi a restringere loro qui supportanti della comina di contra con contra con con-

<sup>(1)</sup> Per es. Roma e Milano cominciavano l'anno a Natale, Firenze il 25 di marzo, Pisa anticipava d'un anno il calcolo florentino, Venezia ne assegnava il principio al 1º di marzo.

<sup>(3)</sup> Fidelitati tua pracipiendo mandamus, quatemp universitatem civitatis N., efficacier montas et influen, et, si expedient, quetoritate notra compellas, ut pontes, viac comes, que circa parles et districtus civitatis iprius necessario expetunt reparari, debita faciant reparatione fulciri... Petr. de Vid. Epp. L. V. c. 6 e 7.

<sup>(3)</sup> Petr. de Vin. Epp. II 36.

diritti. Del resto siccome cotali signorie raunaticee non posvano, ne sopra antichità di compogine, ne sopra comunione d'intéressi, nè sopra vasta mole di forze vicine, così accadeva sovente, che crollassero colla agevolezza medesima, colla quale la industria ò la fortuna d'un ambizioso le aveva elevate. È di qui i motivi del subito apparire e nascondersi delle famose dominazioni degli Ezclini, de Doara, de Pelavicini, d'Uguccione, di Castruccio, di Giavanni il-Boemo, di Gian Galeazzo Visconti. La violenza acquista, ma uon manufene: acciocche Roma duri, a Romolo deve succedere Numa, alla forza la legge.

Tale era il carattere della pubblica amministrazione! di cui se qualche parte per virtù di alcun principe o magistrato fosse cominciata a farsi buona, la guerra stava ognor pronta a sfrottarla ed abbatterla. Quali ne fossero le forme, quali le conseguenze, parte narrammo, parte il lettore concluderà da sè: Essa poi essendo continua, pon altrimenti che se da natura, perpetuo era il male, impossibile il rimedio. Talora dalla gran moltitudine degli uomini e degli animali stipati dentro le terre, generavasi carestia, fame, peste e sedizioni: oppur dalla pestilenza il tumulto dal tumulto scaturiva l'inopia e la fame;massime allorché leggi suntuarie sovvertivano il commercio, leggi daziarie straziavano le industrie, leggi profbitive inaridivano l'agricoltura, leggi d'annona accrescevano la carestia. Frattanto le gare intestine moltiplicavano i bisogni; e în faccla ai pericoli delle vie, alla difficoltà delle gabelle, alla incertezza dello spaccio, lo stesso privato vantaggio de' mercatanti irritrosiva a sopperire alle necessità de' popoli.

Infine laguerra medesima, ultimo scopo, maladetto mestiero di codesti tempi, la quale pure opera per via di masse, nulla aveva in se stessa di preciso, nulla di generale e compatto. Gli Stati; attesa la moltiplicità de'lero elementi, non avevano un capo, abbattuto il quale, tutte fosse abbattuto. Quindi si sperdevano le forze nel munir cento piazze, si sperdevano nell'oppugnarle; quindi gli assedii infiniti, le mosse parziali, niuno scopo certo, niun disegno preconcepito, niuna vittoria, niuna sconfitta vera e definitiva.

11

Tutto questo accendeva e fomentava una generale credenza di caducità e mutabilità d'ogni pubblica instituzione, che a mano a mano staccava l'individuo dalla società, e lo traeva a stimarsi e farsi centro d'una esistenza tutta sua propria e speciale. Che se dal mondo fisico veniva egli a rivolgere l'animo al mondo merale ed intellettuale, in non minore turbamento s'abbutteva.

Due principli crano nati nel mondo quasi ad ant tempo, cristiantesimo e impero, Sotto di esti, trascorse le invasioni barbariche, s' era per più secoli tenuta insieme l'Europa: sotto di essi s' crano assestati altri principii, come a dire la feudalità, le crociate, la cavalleria. Sa oguuno come papa Leone pervenisse a riunire in certo modo nelle proprie mani i due poteri mediante la coronazione di Carlomagno. Giunsa tempo in cui la troppa intrinsechezza generò discordia; perche quando si volle distinguero l'emanazione di un principio dall'emanazione dell'altro, entrambe si trovarono aggruppate in una sota personar sicche non si potendo dividere, si tento di rapire. L'impero volle arbitrare nelle elezioni del vescovi; il papa volle disporre dell'autorità temporale unita nella persona del vescovo alla spirituale. Sorse altora una lotta, che entrambi i poteri forte serollo. Vinse alla fine la Chica; la qualo ditre la unità delle sue credenze, s'era appoggiata a un muovo elemento di forza, la rigenerazione dell' Italia.

Il principio imperiale battuto a Legnano, venne a patti a Costanza: In sembiante parve un vincitore, che largisse leggi a un vinnito; in realtà l'Italia era perduta per esso. Del reste rimasero in piedi tutte le forme e prerogative imperiali: la liberta (o checchè fosse ciè che si designava con tai nome) fu goduta come una temporanea concessione degli imperatori. In somma un nuovo sistema di cose erà stato innestato sopra antiche forme.

Di qui derivo una strana confusione nel sentire politico i imperocche quel principe, che tratto tratto scendeva le Alpi per fregiarsi della corona italica è imperiale, e confermare ai Comuni le forme loro governative, punto non comandava ne'tempi ordinarii ne per se; ne per mezzo di luogotenenti. Duo autorità esistevano adunque ne'Comuni italiani, l'effettiva e la nominale; l'una continna e locale, esercitata da magistrati scelti dal pubblico suffrigio: l'altra temporanea e fontanissima, risnecitante a volta a volta che calava un imperatore. Ora, finchè e due autorità stavano unite, una anzichè elidere, raflorzava l'altra. Ma quando erano discordi (e questo poteva accadere da oggi al domani, stapte il comiso poteva accadere da oggi al domani, stapte il comisorio poteva accadere da oggi al domani, stapte il comisorio processo.

tinuo rivolgersi delle fazioni ), quale strano tumulto non dovevano elleno mei generare negli animi l'ulto dominio dell'impero sopra i Comuni d'Italia, che fu combattato le cente volte celle armi alla mano, nor fu mai negato teoricamente dalla gram massa de' pepoli italiami. Eppure non altrimenti che sopra un'esatta definizione di questo alto dominio poteva fondarsi la scienza politica!

Lo stesso dicasi dell'autorità pontificà. Quasi nessuno abitatore d'Italia negava la potesti spiritualo
del sommo Pastore: "ma tosfochè una città andava
smembrata in Guelli e Ghibellini, metà d'essa trovavasi a fronto non solo delle armi temporali, del
papa, ma eziandio delle spirituali. Alle prime contrastavasi con armi somiglianti contro alle seconde
qual altra difesa era mai, se non negarne l'autenticità?
Resistevasà adunque negli aperti campi, resistevasì
nelle segrete coscienze: e l'animo sforzavasi di celare a
medesimo l'autenticità di quel potere e di quelle
dottrine, da cui riceveva troppo travaglio. Le crociate bandite addesso ai signori ghibellini di Lombardla forono tanto contro a nemier e tiranti, quanto
contro ad eretici e d'eretici ricettatori.

Quali inciampi questo violento contrasto interiore apparecchiasse al verace adeimpimento delle catto-liche massime, è facili immaginare. Perciò vedevi clascuno come astretto a far concordare nel suo cuore le credenze celle passioni: e da una parte l'utile anzi la necessità della propria esistenza; dall'altra l'innata coscicuza avvalorata dall'educazione, dagli escupii, dalle memorie, rempervisi entro quotidiana battaglia. Quindí non sia meravigila, se l'es

sterno all'interno non affatto corrispondesse, Largluegiavano nelle, dimestrazioni i Guelfi; perchè conveniva loro che religione, papa e guelfismo fossero riputati tuttune: ned erano alieni dal compineervisi talora i Gibbellini attrest, affine di separare; se fosse possibile, presso l'opinione pubblica il sentimento politico, cui guerreggiavano, dal principio religioso, che non volevano disconfessare (1).

Ai mali derivanti evidentemente da ciò si aggiunga, che atcini punti di liturgia, di disciplina e scolastita, non ancora definiti per mezzo di centelli e di formole precise, davano luogo a strane interpretazioni: la mente unana talora ricercava il vero doverà errore ed assurdità; ed ecco ignoranza e corruttela comporne scismi ed cressie, e la politica valersena come instrumento di guerra: infine alle astinenze da anacoreta venire tallata congiunta la superstizione da pagano.

Tali nubi velavano, in un sedolo di forte sentire ed aperare, la religione, tuttochè di hasi certissima, di nomo, d'instituto universale ad ogni classe'e parlito. Or che dovrà diesi delle parti meno sicure'del patrimonio intellettuale e morațe delle nazioni? Invano avresti chiesto alla scienza principiii generali, dimostrazioni esatte, dirette'applicazioni. Invano avresti chiesto allo Stato un sistema di prima e di seconda istruzione. La via d'arrivare alla verità non era nota alle-masse: v'arrivava l'individuo, d'eletta natura, quasi senza saperlo,, per intuizione. Ma da quanto diversi principii non partiva egli l La prima algebra,

<sup>(</sup>t) Di qui le gravi persecuzioni di Federico il contro gli erelici.

la più abbondante descrizione dell'Asia transgangica, la più facenda prosa del medio evo vennero fuciri dagli scanni polverosi d'una ragione di traffico. Ricorderemo noi, che la più bella cronica volgare fu scritta da lui, che primo sventolò il gonfalone del popolo di Firenze, ad esceuzione degli ordinamenti di giustizia contro i grandi? Il ristauratore della dipintura esci di fra, le mandre, il divino poeta dai tumulti del priorato è dagli affanti dell'esiglio.

Ben è vero, che in mancanza di metodi certi e di generali principii, s'era procacciato un fondamento al ragionare nell'autorità. Ora appunto questa infallibilità attribuita al precettore, qual cosa era mai, se, non il più cieco sagrifizio reso all'individualismo? Ma nel caso in cui questo sagrifizio non fosse bastato a quetare gli spiriti del generoso pensatore; allora la sua mente non aveva misura delle proprie forze, non limiti del proprio errore ; chè gli esempi della civiltà grecoromana o erano mal conosciuti, o per tanto divario di tempi e di costumi pressochè sterili : la nuova civiltà poi spuntava allora. Quanti esperimenti, quante illusioni, quanti giri adunque prima di arrivare ad una verità! Ne' tempi nostri la strada per la quale si procede insino alle soglie della scoperta, è notissima e piana; e molti aditi la scienza stessa richiude, dimostrandoli d'inutile o pernizioso tentativo, molti agevola co'metodi che somministra. Nel medio evo, atteso il difetto di dati precisi, nessuna parte di errore o di sapienza umana stava chiusa all'audacia dell'individuo. Quindi è che ognuno s'avventura, anche sonza sua saputa, a nuove vie; ognuno spiega a sua posta le occulte cagioni : e mentre questi da avara impresa

di convertire in oro villi metalli, giange inaspettatumente a preziosi risultati chimici; tal altro dal probiema della quadratura del circolo sale senza quasi
avvedersi alla teoria de numeri. Ma frattanto quanti
sono che si smarriscono nella solitudine d'ipotesi e di sistemi, oppure velano di mistero o d'assarde spicgiazioni il poco vero trovato per intuizione! Quante volte a scoprirlo più non mancava che un passo, e quel breve varco morte o aberramento tronco, e senza speranza chi altri sottentrasse all'ardua impresa; perche un solò della razza umana conosceva quel sentiero, e il conosceva perché scoperto da tui!

La scoperta fu operazione individuale in tutti i tempi, e sarà; ma proprio del medio evo era, che anche la massa delle cognizioni e lo studio passivo fosse alla merce d'individui. Ne nostri tempi verguzze quasi impercettibili di piombo bastano a tramandare a' più remoti siti la dottrina, e concordarne i metodi, e generalizzarne l'acquisto: sicebe non appena v'hai arrecato una modificazione per quanto lieve; che già tutto il mondo ne è partecipe, e l'ha perfezionata e divolgata. Ora nel medio evo non erano tipi mobili, non corrispendenze certe, non giornali : la scienza si comunicava col mezzo de' viaggi. Intraprendevansi per leggere un autore, intraprendevansi per copiarlo, o spiegarlo altrui. Professori assoldati d'anno in anno apportavano a questa università il sapere di quella: studenti sopraggiunti dalla Scandinavia bevevano a Bologna od a Parigi l'ammasso sconnesso delle nozioni raunate da un maestro : poi ripatriavano carichi delle copie dei libri più riputati (1). Poveri fuorusciti in-

<sup>(</sup>f) Libri, Hist, des mathem. t. 11. 110.

segnarono all'Italia il greco idioma: i privati sforzi di Francesco Petrarca serbarono al mondo gran parte dell'antica sapienza.

Di questa guisa spuntava la scienza nel medio evo: ma quanto più non dovevano stare alla mercè del caso e dell'individualismo le arti liberali? Avvegnachè oggetto di quella sia il vero e l'utile, oggetto di queste sia il bello; ora il vero abbia in sè alcuni caratteri certi e facilmente riconoscibili, anzi la strada, per la quale vi si giunge, serva il più delle volte eziandio a dimostrarlo: ma del bello dopo tanto volgere d'anni l'umana ragione non abbia ancor saputo prefinire l'essenza. Altri sentimenti, altri bisogni avea fatto nascere la religione cristiana: altri ne avevano arrecato seco loro i popoli barbari; per cui nelle opere d'arte il bello antico aveva cessato di corrispondere a tutti i bisogni presenti. Però, mentre pochi individui senza guida vanno rintracciando nuove applicazioni , l'arte quasi à modo di traffico si trasferisce da un paese all'altro; e scultori e dipintori esuli da Bisanzio girane l'Italia ad ornare di gotici partiti chiese e palagi; ed un Guglielino di nazione tedesco fonda il campanile di Pisa: ed un Iacopo d'ugual seme innalza il tempio a san Francesco in Assisi, e fabbrica il vescovado agli Aretini; ed il palagio ai signori del Casentino e di Pietramala, e lastrica le vie e disegna due ponti ai Fiorentini (f).

Quando il bello cominciò a rilucere al mondo per man d'Italiani, non eranvi già scuole, non precetti, non masse certe di dati e di esperimenti. I padri

<sup>(1)</sup> Vasari, Vita di Arnolfo di Lapo.

dell'arte tenevano bottega; apparavanta dagli avi , trasmettevanta ai figituoli: principiavano lo studio dal macinar colori e pestar gesso: tutte le arti del disegno in un sol uomo raggruppavansi. Il risultato poi della esperienza di tutta, una vita serbavasi: as esperienza di tutta, una vita serbavasi a segreto: e insieme co ferri e coll'insegna della bottega lasciavasi, in retaggio. Sa ognuno, per tacer d'altro cose, di quanto tencher fosse involta l'invenzione del colorire ad.olio: e quanto sangue fruttassero talora le invidio nate tra 'principi dell'arte l Tauto essa era ristretta a brevi limiti di luoghi e di persone!

Frattanto apparivano i primi germogli della lingua e poesia italiana. Noi assuefatti a riversare nel gran mare della società la maggior parte delle nostre idee in cambio di quelle impressioni che giornalmente ne riceviamo, noi tuttodi ammiriamo la profonda verità, la melanconica parsimonia della poesia di que' tempi. Di questo fatto, che distingue il sentire poetico di Cino e di Guido da quello d'ogni altra età, molteplici cagioni si possono assegnare, altre proprie di tutta la civiltà cristiana, altre del secolo. Tra queste niuno sia che nieglii precipuo luogo a quella inclinazione, che separava l'individuo dalla società, e gli raddoppiava l'affetto restringendolo tutto sopra un oggetto, In realtà l'amore non fu mai espresso più seriamente che al sorgere della volgare poesia. Ma l'amore per se medesimo è sentimento individuale, e tanto più vivo quanto più efficacemente le condizioni della società rivolgono l'uomo sopra se stesso. Di qui pure le straordinarie dimostrazioni di religioso entusiasmo,

Insieme coll'amore un'altra facoltà teneva il campo della intelligenza ne' tempi compresi tra lo spuntare e il cadere de Comuni. Infatti, oltre ciò che immediatamente attorniava l'individuale esistenza, poche erano le cose fermamente conosciute: ora in secoli bui-là dove termina il cognito, comincia il meraviglioso. A capo del meraviglioso sta il destino : e del destino sono forme credute vere i negromanti, le fate, l'astrologia, i demoni operanti sulla terra. Manca essa allora la ragione d'un fenomeno? E l'animo ne assegna tosto uno soprannaturale. La scienza non somministra essa bastanti appoggi al ragionamento? E questi anpoggi ricercansi hel rotar d'una stella, nell'elevarsi d'una fiamma, nella struttura d'una mano o d'un niè. Fa mestieri alfine d'un principio? E tosto se ne stabilisce qualcuno ad arbitrio, e sopra vi si erge una dottrina. Così nel hiogo de fatti e delle deduzioni sottentra la individuale fantasia; e la poesia ne suggella i concetti. Quindi l'idea d'infinito confusa con quella d'ignoto : e già il more oltre Abila e Calpé fuor d'ogni limite si estende, e l'immaginazione popola di non più viste ficre e schiatte d'uomini le terre oltre il Nilo ed il Gange. Talora altresi, quasi peritando, vi spinge entro lo sguardo, e sotto le spoglie di generoso campione armato da capo a piè percorre a nobil fine pianure e selve e valli e fonti e giardini, che vengono creati d'un cenno presso a palagi incantati, e qui combatte fiere e giganti, colà salva innocente donzelia, o converte regni a' cattolici riti. . -

Prestavano materia a questi meravigliosi racconti gli straordinarii viaggi, coi quali alquanti fuorusciti, negozianti e missionarii italiani supplisario i confini del mondo conosciuto. In fatti in que' tempi non cranvi strade certe, non sicurezza, non facilità di trasporti; nè la nautica era ancora sostenuta dall'astronomia a drižar la prora nell'immensità dell'Oceano; nè la bussola stessa di grande presidio riputavasi. Oltrechè ignoranza, ladri, guerre, corsari, peste. e dazii moltiplicavano distanze e pericoli.

Má i più abbondanti argomenti al canto del nobile trovatore, alla leggenda dell'errabondo giullare erano forniti dalle imprese di guerra i appunto come la invasione e la conquista erano state la prima e più famosa dimostrazione dello spirito individuale di ventura. Perciò sulle imprese de Normanni in Italia fondavasi quel remanzo del Guerino; che compòsto di popolari racconti al, tempo della dominazione anagiona, di tal efficacia era tuttavia due secoli poi, che dal' 4475 al' 4498 ne' primordii della stampa l'Italia ne annoverò ben diece delizioni (4).

Così gli estremi di buona e di avversa fortuna, di vizii e di virtù, diventavano il pascolo gradito delle inollitudini! Così a scomposto e diverso operare corrispondeva non meno scomposto e incerto sentire!

## v.

Finora scorrendo, sebbéne alla sfuggita, le condizioni politiche, morali e intelletinali del medio evo, ci siamo studiati di farne risaltare un fatto, della cui verità è le vicende di Intta quell'opoca, e questa istoria medesima possono essere del resto la più sicura riprova. Noi crediamo che le cose sinqui dette bastino a provare, come nel medio evo il difetto di principii generali, di stabili instituzioni, di pubblica autorità,

<sup>(1)</sup> Ferrario, Bibliogr. de'romanzi, p. 205.

riunendo nell'individuo tutte quelle forze che toglieva alla società, aprisse un vastissimo campo allo spirito di ventura. Manifestavasi esso poi o in opere esterne, o in fatti interiori di pensieri e credenze. Quanto a questi sarebbe troppo pericoloso l'esigerne o il darne delle prove parziali. Quanto alle vicende esterne, potrebbesi scegliere alcune fra le tante esistenze varie, operosissime del medio evo, e seguitandole in tutti i loro rigiri mostrare în esse la viva applicazione de' principii stabiliti. Ma che altro occorre per rimanerne persuasi, se non se di aprire un volume delle storie de' tempi? Accadde una volta che a certo convegno tutti gli ambasciatori d'Europa furono Fiorentini (1). Fu un sécolo, in cui i più de' professori dell'università di Parigi erano italiani, e italiano il cancelliere dell'università, e il precettore del Principe, e chi vi fondava una celebre scuola di chirurgia (2). Del resto Buonaccorso Pitti, esule, soldato, nego-

<sup>(1) &</sup>quot; La città di Firenze è posta di sua natura in luogo salvaticó e sterile; che non potrebbe con tutta la fatica daro loro da vivere agli abitanti.... e per questo sono usciti fuori di loro terreno a cercare altre terre e provincie e paesi, dove uno e altro ha veduto da potersi avanzare un tempo e fare tesoro e tornare a casa: e andando a questo modo per tutti i regni del mondo e cristiani e infedeli, hanno veduto i costumi delle altre nazioni., e l'nno ha fatto venire volontà all'altro, intanto che chi non è mercatante e che abbia cerco il mondo e veduto le strane nazioni delle genti e tornato alla patria con avere, non è riputato da niente.... ed è tanto il numero.. che vanno per lo mondo in loro giovanezza, e guadagnano e acquistano pratica e virtù e costumi e tesoro, che tutti insieme fanno una comunità di si grande numero di valenti e ricchi uomini, che non ha pari al mondo.... » Dati, Cron. p. 55 (Firenze 1735).

<sup>(2)</sup> Libri , Hist. des mathém. t. II. 82. 112.

ziante, diplomatico, giuocatore alle corti dei duchi d'Orleans, di Bretagna, di Borgogna, e dei re di Francia, d'Inghilterra e Germania (1): Marco Polo, che trafficando insegna a' Tartari costrurre mangani da assedio, e ne regge i consigli, e ne sopravvede le provincie, e nelle angustie d'un carcere tramanda all'Europa le prime notizie di quella pressoche favolosa civiltà (2): Filippo degli Scolari, nato in Firenze. di 15 anni fattorino a Buda, poi ragioniere del regno, poi direttore delle miniere, prigione, dannato a morte; profugo, ristoratore della monarchia, alla fine governatore della Servia, capitano generale, e trionfatore degli infedeli in 25 battaglie (3): Castruccio Castracane fuoruscito, mercatante, soldato, Signore della Toscana; essi soli bastano a dimostrare la possanza colla quale cotesto spirito di ventura s'impadroniva degli individui, e ne traeva varii e inaspettati effetti. Due fatti soprattutto segnalavano cosiffatta condi-

zione di cose:

1º L'istinto della propria conservazione inclinava
l'individuo ad associarsi.

 2º 11 medesimo istinto lo inclinava al maneggio

delle armi.

Del primo fatto sarà l'ungamente discorso nel seguente capitolo: il secondo-ne servirà a trovare gli elementi, di cui erano per comporsi le compagnie di ventura. L'uno e l'altro insieme accoppiati ne daranno il segreto della esistenza di esse.

- (1) Pitti Buonaco., Cron. passim.
- (2) Baldelli Boni, St. del Milione.
- (3) Mellini, Vita di Pippo degli Scolari. Due Vite di Fil. Scolari (Arch. Stor. t. IV).

La forza corporea, questa facoltà clie avvicina la beliva all'uomo, ha fra incritali anto maggioria tartattive, quanto sono minori quelle dell'intelletto e del cuore. In fatti, dove la pubblica potestà mi assicora vita el onore ed avent, a clie è dioppo la forza individuale, se non se a civili, usi? Pen lo contrario, a che tanta stima delle doti dell'animo, quando mille pelicòli materiali minacciano la mia esistenza, nè altri la cura e potenza di difenderla, se la mia majo e l'industrià mia non la difender Quindi nelle confusioni sociali il trattar l'armo diventa necessario, è conunc a tutti.

Ma dal trattar l'arme per use e necessità, al trattarle per guadeguo e mesitero, il passo è troppo breve, perche uomo secondo l'occisione rifuti di varcarlo. Quanto non era adunque facile, che tutta quella massa d'individui, cui i disprdipi continui della società spingevano come fuori dal comun vivere e sentire, abbracciasse avidamente la professione delle armi, testochò questa offerisse sulficiente pascolo alle passioni! Le passioni poi dei soldato, che non ha patria, sono (è oguuno lo sa) ambigione, se di gnimo alliero, avanzia è piacere, so di basa tempra.

Ora di questa molititudine gestata in mezzo al mondo già una grati parte adoperava. Je armi, per suo, so-Mustamento, Apparivano, in prima schiera i luorusciti, cui rabbia, speranza, necessità teneva in perpetua guerra; e già narrammo, quale inclinazione, in loro fosse pet militare a soldo. Venivano dipoi coloro cha della, rapina facevano un mestiere. Invano papi, co.

imperatori (d) avevaño dimpiegato per, isterminarli arni, leggi, e supplizii invano Genova aveza allestito potenti flotte per purgarne il mare (g). Qua distrutti, colà ripultulavano; në të pene ovrdavano i delitti-avvegnache governo, milizia, legge, magistratura, ogni cosa era fiacca ed incerta; ordini civili; che aftiveggendo, la piega vi apparecchiasero civile rimedio, non eranti: castigar sapevasi, e non più; epperò don tanta maggiare crudelta, con quanto men frutto. Del resto ottimo schernito arrei crano le salvaggia reche del signori, che erandavano nelle proprie mani il mesticre d'assassino, non che sicuro, illustite (3).

(1) Consist, Regati Sic., pp. 344: 337-330 (Lugdani 1500).

- Aulicute distrusiones et guerrar qua pullulari inter vas; destructiones locorum, perecuinous coclesionim, oppreciume pauperum, cantos vioroum, injurias, violetitas et rapinas». Bullar, maga, bulla Gregor, N. 47355.
(2) N. 118; 21, della nostra Mem. nui Mercegarii.

(3) Ben hel 1198 papa Innocenzo m obbligo le città di Toscana a perseguitare cotesti signori: e trafto tratto questo o quel Compne die loro alcun ricordo, como fece Balegna nel 1272 ar copti da Mangona, che ne'boschi di Ripaverde rubayano i viandanti. Ma' di troppo breve durata erano mai sem pre queste parziali medicine. Restacz in rozzo dialetto la tlipintura dello stato di Roma a mezzo il XIV. secolo, «Omne die male si commettea. Da omne parte se derobbava. Dov'era loco da vergini, se dettoperavano. Non c'era reparo Le piccole zitelle se menavano a disonore. La moglie era foita a lo marilo ne lo proprio tiesto. Li laveratori quando jerano mora a lavorare, orano derobbati. Dove? fin su le porte di Roma. Li pellegrini, li quali viengo pe merito de le loro anime a' le saute chiese non erano defesi, mà erano scannati e derobbatt........ Omne lascivia, omne male, nulla justitia, nullo freno, Non c'era più remedio. Omne persona periva. Quella più avea rasione, la quale più poteva con la spada. Non c'era altra saivezza, se no che ciascheduno se defenneva con parienti e con amici. Hist. Rom. Fragm. L. II. c. V ( Autig. M. avi, diss. t. 111)

Amici a cosillatta gente, per la quale la famiglia non aveva allettative, ne la patria vincoli, facevansi naturalmente i vagabondi senza partito, e gli eretici o veri o come tali riputati, che, espulsi dalla società, vivevano guerreggiandola col puguale del masnadiero o colla daga del mercenario. S'aggiunga la infinita turba de'ginllari, cinrmatori, istrioni, e.d'ogni razza scroperati, cui alimentava all'ozjo ed ai misfatti l'indole de tempi, e il fasto, col quale i novelli tiranni inorpellavano le catene recentemente imposte alle città. E ben vero ehe leggi ed usi di modestia serbayansi tuttavia ne'liberi Comuni : ma mentre Firenze restringeva le pompe e le vivande a' suoi cittadini, le Corti di Milano e di Rimini noveravano a migliaia le vesti donate a buffont e cantambanchi (1). A tutti sovi note le bugiarde larghezze di Cangrande della Scala, al quale la benigna posterità sa grado d'avere ospiziato un di fra cento nomini inutlli Dante Alighieri.

Del resto arrecavano non lieve irritamento al mole e la miseria veta o simulata de molti, cui maintesa cartia perpetuava (2); e le cuppe malsame prigioni, dove infocente è reo venivano, stipati insieme ; e ordini penali che, mottiavano il colpevole serza speginerio; e l'usò delle armi divenuto generale. Infine (tanto abusano gli inomini d'ogni cessi) umanon mediorer incentivo al vivere errafondo e disordinato venne talega apportato da pio infervoraminato.

<sup>(1)</sup> Guil, Ventur, Memor, Ast. & 14. — Mural, A.A. (334:
(2) Nol. (330 in Frenze alla distribuzione di certa elemosian a appresentaziono dicioliginal-mediglai, i seinza i povera vergognosi, e quelli degli spedali, e religiosi mendicianti, che utaparte ebbono la loro parte di litposima... che furuno più di quattro mila », G. Vill. N. 164.

Accadde un di ebe nella Francia un garzoncello si annunzio inviato, da Cieli a predicare la crociata; e gridando - o Signore, o Signore, aiutaci a racquistare la S. Crocel - si mosse dalla città di Vendôme verso il mezzodi. In breve furongli d'intorno innumerevoli frotte di fancialli, qual di essi cantando, qual portando eroce, incensiere o stendardo. Per via davasi loro. come ad orfancili, ospizio; ed egline a chi li ricercava dove andassero - Verso Dio, replicavano, a cereare la S. Croce, oltre il mare, ove il Salvatore ci chiama. - Allora, gettando i propri strumenti, operai, c contadini d'ogni età, d'ogni sesso univansi al mirabile esercito, al cui cammino ne legge di re, ne consiglio di savii valse a frapporre ostacoli fino a Mar-A. 1212 siglia, In sonzigliante modo altri venti mila, partiti dalle vicinanze di Colonia sotto la guida di un garzoncello per nome Nicolo, traversata l'Italia, giungevano a Brindisi per pigliarvi imbarco. Sventurati! alle cui vite una non più udita avarizia tesseva iniquo fine. Infatti degli arrivati a Marsiglia chi peri per naufragio, chi fu venduto agli infedeli: degli altri qual

honda (1).

Mezzo sceolo di poi imo sciamo di pellegrini levavasi di colpo nell'Umbria-per effekto delle-prediche
di iton so quale romito, e sotto specie di metter dappertutto la pacc. e il buon costume impondava l'Italia;
la Francia e la Germahia sino a confini della Polonia.
Lo scope era di religione; i mezzi quali bisogno e

manco di miseria, qual rimase in Italia a vita vaga-

<sup>(1)</sup> Scard. Episc. Cremon. Chron. p. 624 (R. I. S. t. VII). — Caffari, Ann. Gen. IV. 403. — Hurter, Hist. du pope Innocent III. I. III. p. 208.

antica consuctudine talora suggeriva. In sostanza il re di Napoli e il signore di Parma, l'uno con intimare pene di morte, e l'altro con seminar di patiboli le frontiere, se ne premunirono (1). Ciò non pertanto l'esempio non lascio d'avere imitatori, Nel 1510 un nugolo di processionanti dilagossi dal Piemonte a tutta l'Italia. Cinque lustri appresso un grande stuolo di Lombardi dietro le parole d'un frate Venturino da Bergamo indirizzavasi a Roma sotto fine di impotrarvi la remissione di tutte le lore colpe. Vestivano una candida cotta, con un mantello di color perso o cilestro, e 'sul mantello era riportata una bianca colomba con in bocca l'ulivo. Queste erano le sembianze esterne. Ma sotto la cotta i più di essi avevano piastre e maglie, ed animi da guerriero; « E per verità, esclama un contemporaneo, una parte di loro era bene di buoni e gentili: ma le dieci rimanenti del più ribaldo seme d'Italia's (2), Giunti tra Modena e Ferrara, dall'armi e da'denari de'Bolognesi furono svolti in Toscana; donde ingrossande ognor più, si spinsero in Roma, oggetto dapprima di meraviglia, poi d'indifferenza, alla fine di meritato odio e perseenzione (5).

VI.. .

Di tutti questi elementi di disordine cransi per comporre in breve le bande venturiere a soldo. Ma esse da niun'altra cosà dovevario ricavare più abbondante

Monach. Patay. L. III. 714. — Manip. Flor. c. 296.
 Fragm. hist. Rom. L. I. c. 6 (Antiq. M. avi. t. III).

<sup>(3)</sup> Ghirardacci, St. di Bologna, L. XXI. p. 121. — G. Vill. XI. 33. VIII. 192.

nutrimento, quanto dalle spesse crociate, le quali mettevano le armi in pugno a moltitudini feroci; 'e dono averle divezzate da' traffichi e da' mestieri, ed accostumate a pericoli ed alle passioni da soldato, abbandonavanle tra popeli lontani alla balia di loro stesse. Di già le crociate in Terrasanta sia col disgregare i-vincoli tra i suddiți ed i signori, sia coll'accoglicre negli eserciti qualunque uonio, avevano dischiuso una larga via al mestiere del soldo. In quelle prime spedizioni mille puovi bisogni, mille nuovi desiderii erano scoppiati. Nei disagi delle peregrinazioni, nella noia della cattività, ne'rischi-delle battaglie, tutte le classi s'erano rayvicinate: e la vista de' grandi aveva suscitato sdégno ed invidia ne' minori. Ritornavano a casa cogli animi per tanta assenza e travaglio quasi sordi alle antiche affezioni: anzi in luogo della primiera modestia stavano cupidigia e lascivia : poi le armi impugnate una volta duro è troppo lasciare. Trovavano le patrie sconvolte da gare, prepotenze ed usurpazioni; campi negletti, arti deserte, suppellettili alla merce della forza o degli Ebrei: e tra la sorte di rimanere spogliato ed oppresso, e quella di spogliare ed opprimere, preferivano l'ultima, a conseguire la quale nessun ostacolo s'opponeva. Bastava che si valessero della esperienza acquistata uelle guerre d'oltremare; ed erano certi di guadagnare preda, e forse anche stato (1), Ne mancavano

<sup>(1)</sup> Hurler (op. cit'. £ 1. p. 243) ôpina", che î Cotterellie ci Bralanzoni, famesi venturieri de l'empi, altro hon fossero che borghosi e villani ritornati dalle Crociate. Guglielmo di Mălmesbury (A. 1300) lascio un orribile quadro di quelli assoldati da Riccardo Quor di Leone.

esempii di guerricri venuti su a invidubile condizione da più oscuri laoghi. E in realta, che altro erano questi Normanni, che avevano conquistato treregni, se non ventuzieri allevati tra la piratica e il sacco?

Finqui la înstituzione delle creciate non avrebbe fouentato che indicettamente il mestirere del soldo; ma direttamente lo favoriva allorche afle chiese, alle città, alle donne, agli impotenti impomeya l'obbligo di fornire per la santa intrapresa generieri, stipendiati, oppure pecunia sufficiente onde assoldarii (1). Quando l'imperatore Enrico vi fu costretto A. 1191 a sirvare in Pafestina 1800 cavalli, invitò con apposito bando ad aridarvi qualunque ujono a cavallo, con promiessa di pagare a clascuno 50 oncio d'oro, oltre i viveri; e con patto che le sobe e i residui delle paghe di chi morisse nglla spedizione appartenessero at esti successore (2).

Crebbero questi risultati nelle creciate bandite adaltri scopi. Creciate contro gli Albigesi; creciate contro i Mori di Spagna, gu idolatri del Rord, i Turchi della Palestina, i Greci di Costantinopoli; creciate contro gli cretici di fra Dolcino, contro i seguadi di Ezelino, del Pelavicind, di Federico, di Manfredi; creciate contro Ottone in Alemagna, contro gli Aragonesi in Sicilia, contro i Visconti, i Colonnesi, i Veneziani in Italia; dovuntque levavano, immense trapolazioni dai civili esercizii per condurle a vita violenta e depredatrice. Ora in tanta frequenza di

V. il § 27 della nostra Mem. su Mercenarii.
 Edict. Henrici VI ap. Pertz (Mon. Gorm. hist. Legum,
 H), et ap. Freher (Script. Germ. I. 360).

spedizioni era hen agevole, che il primitivo fervore di religione s'intiépidisse. Però supplivasi con larga esca di paga e di bottino. Pe'capi erano vasti dominii. Così il premio della guerra cogli Albigesi furono le terre de conti di Tolosa; il premio della crociata contro Ezeliño furono le spoglie di Padóva (1). Non faccia stupore adunque se nel 1319 il campo instrutto dal cardinale legato contro i Visconti in Lombardia fosse come centro, a cui traevano per amore di parte i Guelfi, per avarizia i venturieri, per affetto religioso la nobiltà d'oltremonti, e per odio od ambizione i fuorusciti milanesi (2). Nè è fuor del vero, che molti v'accorressero eziandio di quegli, non so se rei o sventurati, templarii, che pochi anni innanzi dal re di Francia e dal Concilio di Vienna erano stati spogliati di beni, di patria e di onore.

Del resto tali crano le condizioni de tempi che ogni cosa pareva intesa a favorire l'incremento delle soldatesche di ventura. Già le arnáture erano venute a tale di perfezione, che, dismesse le solite sciabole, i popoli italiani avevano dovitto imitare dai Francesi le spede a doppio taglio lunghe e stretta, celle quali questi avevano sbaragliato gli Sveri a Benevento (3).

<sup>(4)</sup> Paris de Cereto, Chr. Ferol, fi. 639 (R. I. S. t. VIII). (2) Ipta goit peisima missa tupra Mediolamum non venerant pro gloria acquirenda Ecclesia Romanag; ard venerant in Lombardiam, prò robando et spoliando et prò admindendo omnia supraetripta males; quoima hoe fecerunt in Modesta et ha conitatu Mediolani quantum poluerunt. Bonine. Morig. Chr. L. 111. e. 24.

<sup>(3)</sup> Franchi mucronibus gracilibus et àcutis sub humeris ipsorum, ubi istermis patebut aditus, dunt lovarent brachia, transforantes, per latebras viscerum gladios capulo tenus im-

Addoppiaronsi perciò di nuovo piastre e maglie, finche la milizia a cavallo diventò professione d'uomo che vi consecrasse la vita. Quindi per chi fesse capace d'esercitarla certo il guadagno, certissimo l'implego. E già folte bande di esuli e vagabondi l'avevano abbracciata per mestiero, e qual signore se ne faceva sostegno a tirannico intento, e qual Comune se ne faceva schermo alla pericolante liberta (1), Tuttodi poi molti venturieri calavano in Italia dal Friuli, dalla Francia, dalla Catalogna, altri chiamati a soldi. da questo o da quel signore, altri coll'occasione di qualche viaggio di principe, o spedizione o crociata. Le provincie medesime della Romagna e Lombardia fornivano di gialdonieri non solo la Toscana e la Puglia, ma insino la Francia e la Inghilterra, Infine i nomi di gaggi, soldo, conestabile, caporale, paga doppia, già erano entrati nel linguaggio militare a denotare che alle antiche schiere ed agli antichi ordini de Comuni altre schiere ed attri ordini s'erano micscolati.

mergebant. Guill. de Nangy (ap. Buchesne, t. V. 381) — e Ricobaldo da Ferrara (h. 1.5. t. I.X. 436) soggiunge: Italici exinde Françorum uti caperunt pugionibus hoc tempore, et enses obsolcti sunt.

Cinque, vantaggi usegna Benvenuto da Imola a questo cambiamento: 1º Il feritore ha minore spazio da vincere, 9º quindi incontra minor difesa nell'avversario: 3º ha più facilità di ferire, 4º dura minor fatica, 5º e meso si scopre (Adoot. al Purata. c. 31. Autia, M. arci, t. 1).

(1) Abbiam già raccontato i patti, a'quali Firenze nel 1259 mandò a stipendiar gento per la guerra di Siena. Sette ahni innanzi la Lega Guelfa di Lombardia ayea deliberato di assoldare 400 militi da tre cavalli, e 300 da due. Vedine le condizioni nell'Adfo (St. di Parma, t. III, doc. 83).

Ma il nome di compagniti non era aneora stato corrotto dal suo significato d'associazione civile e legale
a quello di consorteria militare. Insino, al 4300 (µin
Italia l'uso di milizie venturiere; d'icompagnie di ventura non fu. Per introdurie restava à fatsi aneora un
passo. Bisognava che le milizie cittadine scadessero
alquanto più; bisognava che il disordine delle pubbliche faccende, crescesse aneora un poed; e ben
tosto avresti veduto alcune compagnie di ventura
salle a quisa d'eserciti dar legge alla contrada.

A ciò le sospingeva lo spirito d'associazione particolare de tempi.

ila r

## most of the state a principal of the source parties of the source parties of CAPITOLO OTTAVO.

Dello spirito d'associazione nel medio ero.

tuli leller mores less di et Gibirgio

 Distinzione tra società ed associazione. Potenza straordinaria dello spirito d'associazione del medio evo-Sue qualità caratteristiche.

II. Assunto del presente capitolo. Come si debbano interpretare nella storia i principii generali.

Vestigia di associazione politico-militore nella custituvione germanica. La tribu; la banda. Il feudatismo.
La cavalleria. Gli ordini religiono-mittari. I cavalleri di s. Giovanni di Gerusalemme; i teutonioi; i templarii. I cavalleri quadonti. Considerazioni.

IV. Potenza dello spirito d'associazione religiosa nel medio evo. Ne anch'essa manca affatto del carattere politico-militare.

V. Questo carattere soprattutto e proprio dello associazioni antireligiose. Loro credenze e pratiche. I Patareni: gli Albigesi: fra Dolcino.

VI. Associazioni militari. Ordini cavallereschi — instituiti da principi — nali per commen consenso. Consorterie militari per interesse privato — per ben pubblico. Le compagnie de Forti, the Cotonati, della Banda. Considerazioni.

VII. Associazioni contro la società. I vendicosi. Lo spirito di associazione si estende alle instituzioni più pacifiche. Le università. Associazioni di commercio. Perche mai

- VIII. Le scuole delle città estro-romane. Le compagnie d'arti e mestieri. Loro statuti e potenza.
- IX. Le associationi politiche. Che fosse la gilda. Le compagnie in Geneva. La compagnia de foreciati in Parma. La parte guelfa. le compagnie di N. Donnas e della giustizia. Statuti della compagnia di s. Giorgio in Chieri. I venturieri inclinano ad uniesi in compagnia. E perchè.

## CAPITOLO OTTAVO

Delle spirite d'associazione nel medie etc.

Domandismo sensa al lettore, se ei vede intitolate il presente capitole con vocaboli non affatto autenticati nel patrio idioma. Ma, come diverse le condizioni dell'oggi da quelle del domani, cost con sempre diverse occhio continplansi i tempi trascorsi, e diverse conseguenze se ne tirano. Benche i fatti ri mangano gli stessi, il modo di osservare e dedurre varia tuttodi, e traggonsi idee nuove da nuove contininazioni di cose conosciute. Aggiungi che, più il mondo invecchia, più gran copia di fatti è necessanie abbracciare: onde, quand'anche non cambiasse l'enunciato delle nostre conclusioni, se ne cambierebbe l'autorità. Ad esprimere poi questi risultamenti o creansi nuovi vocaboli, o assegnansi nuove significazioni a vocation esseni

Allorchè la moderna civittà, liberatasi dalla individuale minutezza del medio evo, comobbe l'uopo di rivolgeria addietro, o aggrippare sotto alcuni principii vaste masse d'anni e di genti, scòrse che son proprii di certe etta alcuni quasi istinti, o tacite e generali indinazioni, a queste chiamò col nome di privio: scòrse; chè oltre alle unioni naturali degli uomini sotto un politico reggimento, altre unioni vengono formate dagli individui per proprio comoilo o difesa; e chiamò le prime società, le secondo associacioni. Suppongasi ora, che a questi vocaboli comunemente compresi altri per avventura più proprii si possano sostituire i mon sarebbe ogli un accrescere difficoltà a materie già per sè delicate e malagevoli?

Comincieremo dallo stabilire la differenza tra società e associazione, almeno come la ragione richiederebbe, non l'uso; che talvolta alla cieca le confonde. La società, quella che sotto cento forme diverse di governo regge l'umana schiatta, consta di una muta, perpetua ed involontaria spogliazione di una parte della individuale libertà a favore di un unico e sovrano potere. L'associazione è una volontaria, calcolata e sovențe temporanea cessione di alcuni diritti individuali per acquistarne altri derivanti dalla costoro unione. In verità l'uomo', tostoche e nato, entra nella società senza saperselo, e in silenzio ne riceve le leggi e i poteri esistenti; i quali poi, quand'anche a suo malgrado, il segnitano dovunque e ne regolano l'esistenza sociale. Perciò le obbligazioni ch'ei vi contrae sono perpetue, perchè neanco la morte le scioglie; immense, perchè ne toccano tutte le facoltà; incluttabili, perchè e anche a malgrado il costringono. Questa immortalità e rigidezza di obblighi scevera la società politica dall'associazione.

Ma differicone esse pure in un'attra cosa. Quantunque siene infinite le forme della società, pare il suo fine all'postutto è un'solo; cioè conservare; nè può essere altrimenti d'una instituzione naturale all'uoue, e indipendente essenzialmente da ogni individuale disegno. Per lo contrario il fine dell'asserti.

sociazione è mosteplice, come d'opera composta me-

Vha pero un caso, in cui il fine dell'associazione giunge a confondersi con quello della società, cioè allorquando la debilità del piotere supreme è sifiata che l'individuo è come costretto a fondare in so medesimo le basi del suo esistere ed operare, in tali contingenze già dimostrammo ciò che, immedintamente ne avviene. L'individuo sceverasi da una società, che non gli offre tutela, non mezzi di perfezionarsi, restringesi tutto in se stesso, e moltiplica in ragione della necessità le proprie forze.

Ma el non tarda guari ad accorgersi della impotenza de suoi conati a superare i pericoli e le noie di cotale isolamento. Che ne nasce egli allora Uguali intenti, uguali bisogni avvicinano un individuo all'altro; sinche, messo in comune una certa parte dei proprii diritti e forze, ricavino da quell'insieme Peffetto che di per se stessi non potevano conseguire, e che la società avea loro dinegato. Ne ciò spegno in essi il sentimento della proprià individualità; anzi in certa guisa l'assoda; perche volontario è il contratto e limitato per patti; onde la forza individuale rimane puntellata da tutto l'ammasso di quelle forzo riunite. Concludasi adunque; che più è debole, più è incerta l'opera del governo, è più potente debb'essere la inclinazione ad associarsi.

II.

L'uom forte schifa l'associazione, come quella che lo pareggia ad altri, e à suo parere gli toglie assai più di quello che gli dona. L'uom debole la

desidera, per procacciare mediante l'unione a'proprii sforzi quel nerbo e quello scopo, che di per sè procacciare ei non saprebbe. La gioventù poi l'abbraccia a chiusi occhi, proprio dei giovani essendo il parteggiare; posciachè per loro il riguardar un partito, l'accettarlo di colpo, il proseguirlo con calore è come necessità: solo a pochi eletti è concesso di recarsi in disparte, e secondo il ginsto verso questa o quella banda inclinare. Adunque non è da stupire se nel medio evo le associazioni fossero molte e potentissime: la necessità le creava. Infatti l'artefice vi rinveniva certezza di lavoro, aiuto ne'suoi ultimi di, protezione contro il forestiero che disegnasse opprimerlo : il piccolo negoziante ne traeva i modi d'impiegar brevi capitali a ugual pro de grandissimi: le anime ardenti vi rintracciavano compagni e vie onde espandersi; le quiete, tutela ed obblio; le mezzane. passioni quell'aureola di riputazione, che dal corpo distendevasi sugli îndividui. Tutti poi (e questo è segno caratteristico delle associazioni sorte per effetto della confusione sociale) tutti vi chiedevano sicurezza ne'beni e nelle persone, forze per compiere i propriidisegni, presidio contro altre associazioni, o contro il poter supremo od individui strapotenti,

Ora, affinche una associazione somministri tutti questi vantaggi, ragion vuole che cessa possegga tutti gli elementi sufficienti per conservarsi e operare, ordini, forza, capi, indipendenza. Questi elementi appunto erano proprii delle associazioni del medio evo; le quali perciò pigliano un aspetto politico affatto speciale. Siecome poi di tutti i reggimenti quello che si presta meglio al forte agire è il militare, così

gli ordinamenti di quelle associazioni comunemente s'accostavano alle forme schiette, e severe del militare comando. Per altra parte ogni individuo già era avvezzo alle armi, e i tempi erano tutti inelinati alla forza ed alla violenza.

il carattere, che scevera le associazioni del medio evo dalle posteriori, sta in questa unione di militare e politico reggimento. Di essa unione è già prova non affatto spregievole il titolo di console, capitano o gonfaioniere attribuito a chi le governa. Del resto quali siene i caratteri delle moderne associazioni, per quali vicende sia passato lo spirito generatore di esse, quali presagi arrechi per l'avvenire, sara materia di più lontano discorso. Ora, trascorrendo brevemente sulle varie parti del vivere sociale, voglianto ricercare quali vie in ciascuna di esse si aprisse lo spirito d'associazione nel medio evo, e come in quasi tutte si mostrasse sotto la forma politico-militare. Questa ricerea, come sarà la miglior prova del nostro asserto, così naturalmento ci condurrà a concludere le vere cause, per le quali sorsero e dominarono in Italia le compagnie di ventura.

Ma prima di procedere imantal ei sin lecito pramettere im avvortenza relativa anghe al procedente capitolo. Chianque si pome a investigare storicamente l'esistenza di un qualetta principio generale, non può far a meno di prendere in considerazione una certa massa del fatti e di instituzioni. Ora nella genesi di questi fatti, nella durata di queste instituzioni, queprincipio generale ha bensi solitamente una qualette parte, ina non unica. Altre cause, ne tutte generali, eppereio impossibili a formolarsi, entreranno, senza dubbio sia a produtre, sia è timalenere, sia a modificare. Di qui deriva, che l'autore non ha quasi mai fra le mani un fatto così pieno è desisiyo da potorio pigliare, per prova perfetta del suo assunto. Che fa egli pertanto? Nota de fatti solo la parte che banno di comune tra essi e col principio generale ricoreato, è le restanti trascura. Però in tale operazione un perticolo sovrasta, quello di dare alla parte considerata troppa importanza, e col discomoscere le rimanenti, che la modificano, dedurne conseguenze troppo pariali ed assolute. Poi; quand'anche questo pericolo fosse stato con moltà virti evitato; chi ne comvincipi il lettore chi gli potrà far entrare in egual numero e misura tutte le ragioni dell'autore?

Noi qui confesseremo una volta per sempre, che a nostro giudizio nella storia generale della nmanità non v'ha principio aleuno, il sui sorgere, fiorire e cadere si possa alla recisa fissare con esatte parole. Tutte le verità di questa specie vogliono per così dire essere ricevute a guisa di paragone. Così quando noi riponemmo le origini dello spirito di ventura nella confusione sociale, non negammo già ch'esso potesse esistere in mezzo ad altre condizioni politiche e mozali. Solo deve intendersi, che quella è la causa più forte, più generale, più complessiva. Così ora/che asseriamo - il carattere delle associazioni del medio evo essere stato politico-militare, - siamo ben lontani dal negare, esservi allora state alcune associazioni prive di questo carattere, oppur questo carattere poter essere stato-proprio di alcune associazioni anteriori o posteriori al medio evo. Bensi intendiamo essere esso stato più proprio di quelle che' non di

queste. Del resto il darne precise formole e dimostrazioni (attesa la varietà e delicatezza degli elementi da assumersi) impossibile è

HI

Non era ancora scoppiata la invasione de popoli settentrionali, e già l'ingegno scrutatore avrebbe potuto scoprire nelle proprie lor sedi non incerte vestigia di associazione politico-militare. Alcuna parte almeno della nazione germanica si divideva in tribù ed in banda guerriera (1). Nella tribu ogni capofamiglia, signore e giudice supremo della sua casa, la rappresentava all'assemblea ; l'assemblea era la lega di tutti i capofamiglia: in questa lega era lo Stato. Ma gli obblighi di questa lega non eran fatti perpetui per virtù di veruna legge coercitiva: libero pressappoco a chiunque di uscirne e scegliersi altra tribu: niun potere centrale che costringesse, tranne il caso di istantanea necessità; ognuno infine arbitro di pigliarsi la sua parte di diritti e di doveri, oppure di rinunziare agli uni e agli altri. In questi termini la tribu sarebbe stata assolutamente un'associazione, se altri vincoli molto più forti non avesse aggiunto la natura co parentadi, colla mutua consuctudine, co'molti stimoli d'interesse e di affezione.

La banda guerriera schiuse la strada alla invasione. Componevano la banda i forti di una o più tribù, che sotto un capo s'univano a vivere di guerra e di rapină. La spirito individuale di ventura spingeva costoro fuori della società: un comune bisogno

<sup>(1)</sup> Guizot, Hist. de la civilis, en France.

ed intento li restringeva in una associazione. Però era volontario l'entrarvi, volontario l'escirire. Bensì la vulonta era vincolata della natura stessa della loro prefessione: perchè la guerra non isfà senza molititudine, ne la molititudine, senz ordine, ne l'ordine senza disciplina. Sceglievasi per capo il più bravo, il più nobile, il più pejenic, il più atto ad avanzare la compagnia i, fatta la scella, rea leció ultataja a chimque di stargli e non istargli sono istargli sotto: se non ele ne momenti di operare, la comune salvezza richiedeva che egli avesse potestà di farsi obbedire.

Con tali auspizii fu inaugurata la conquista dell'impero romano.

Continuarono nelle invasioni dipoi le vestigia dell'associazione politice-militare. Finchè i guadagni furono di cose mobili, diviscrsi secondo i gradi e le fatiche per generale consenso; ma quando s'ebbero conquistate provincie e regni, e si tratto di reggerle e goderle, la costituzione che lasció a ciascuno la maggior libertà senza precipitare lo Stato, fu il feudalismo. Così di mano in mano che la Francia, la Normandia, l'Inghilterra, la Palestina, le Due Sicilie. l'impero d'Oriente furono soggiogati da venturieri, il sistema feudale vi sottentro. Ora in questo sistema il capo supremo non era quasi altro, che centro o stendardo di tante signorie quanti cavalieri: il tribunale de' pari e il diritto di guerra privata stavano a sostegno della individuale libertà; e i diritti e i doveri erano fissi mediante un contratto. Certi riti d'omaggio e di investitura le convalidavane; arbitraria rinunzia le rompeva, appunto come rimandando al re di Francia. il collare dell'Ordine di S. Michele, se ne usciva.

Veloniarie obbligazioni stringevano adunque molti poteri, i quaft erano vicini bensi e dipendenti, ma non per essenza; volontarie poti erano, sia perche si poteva dari loro una forma più o meno larga: Al postutto si maneava quel potere costringitiro e perpetuo, nel quale consiste l'essenza della politica sotietà; e e ciò ne porterebbe a definire il feudalismo per una associazione politica-militaro, se la sua durata, importanza e universalità non ci inducesse a pensarne più nobilmente. Pur ogiotir vede, quante ampie fossero le basi che lo spiritto d'associazione preparava a proprii germogli!

Figlia del feudalismo fu la cavallèria. Non mai l'individuo era stato più segregato, più ozieso, meno capace d'incivilirsi, quanto allora che possedere e comandare era tutt'uno. Ciò non pertanto il bisogno di conversare e agire andava pur tratto tratto ricercando i vassalli negli inospiti loro recessi per sospingerli a'tornei, alle feste, alle spedizioni di Terrasanta. Nacque allora la cavalleria, come la instituzione più atta ad avvicinarli, e tutelarne le persone ; cui nel difetto della pubblica forza od equità niun notere materiale avrebbe tutelato. Videsi verso il mille un unico e generoso esempio: proprii riti e segni e gitramenti abbracciare in una associazione la nobiltà guerriera d'Europa, e assoggettarne le ardenti veglie alle norme d'onorc e cortesia. Volentario era l'entrare nella cavalleria; ma come la pubblica opinione era stimolo per farne accettare le leggi, così era anche di freno per farle obbedire. L'antica Germanla aveva di ciò fornito la prima idea : le crociate, estollendo gli animi oltre le private passioni, er raffrontandoli în campi lontenissimi, balonarenyi entro massime di gentilezza, che il cristianesimo consacro, e il comune soffrire è aiutarsi per magnanma causa stabili ed estose.

Dalle craciate e dalla cavalleria derivarione gli ordini religioso militari. Già da quasi sei secoli aveva S. Benedette ratcolto sotto la sua regolà i monaci dispersi, quando la voce di Papa Urbano e di Pietro eremita risuono per l'Europa: Gente, che stava sempre in guerra per non sapere far altro, accorse allora molto volontieri là, dove il combattere era pia e gloriosa intrapresa: Or quanti fion furono, che trorandosi soli, senza conforto di affetti domestici, alla vista de sacri tuoghi si accorse al desiderio di spenderne al servigio ogni loro avanzo di vita e di averi! Una ugual brama il aver avvicinati: un voto espresso nel più vivo del fervore il riuni; e quindinnanzi le austerità del monaco vennero accoppiate agli esercizii del guerriero.

Tale nacque quell'ordine, a cui l'isoletta di Malta 
A. 1020 porse ultimo ricettò è nome. Regnavano in Gerusalemme luttavia i Califfi, quando alcuni mercatanti 
amalfitani vi fondavano un monastero con officine e 
stanze, dove i poveri pellegrini oppressi dagli stenti 
tovassero ricovero, cibo e compagnia di gente amica 
e religiosa. Poco stante al monastero venne aggiunta 
una casa per ospiziarvi eziandio le donne più tardi 
vi si innaleò altresi uno spedale ad opore di S. Giovanni; e' un frate Gherardo di Amalti o di Avgenes 
nell'Hainaut', com' altri vuole, sotto la regola di S. 
Benedetto, stette a cepo d' ogni cosa. Bandirobis le 
Benedetto, stette a cepo d' ogni cosa. Bandirobis le

crociate : i Franchi s' impadronirono della Palestina. Che ne avvenne? In altri tempi il pio luogo sarebbe stato riputato abbastanza al sicuro sotto il patrocinio ilel governo: nel secolo xi nol fu, se non satto lo scudo d'una associazione armata. Sorse chi penso di congiungere all'ufficio diricoverare e di sollegare i pellegrini, quello di tenere colle armi sgombre le strade da'masnadieri e infedeli. Bentosto quest'obbliga venne A. (10) soprapposto ar primitivi voti di castità, poverta e obbedienza; e la novità del fatto, l'ardor religioso, l'universale talento di guerreggiare aggiungendo tuttedinuovi spedalieri ed entrate, papa Pasquale u assegnò A. (113all'ordine una forma a un tempo religiosa e militare; Quali mutazioni vi sopravvenissero dipoi, non è nostro istituto raccontare. Basti sapere, che odio e guerra immortale agli infedeli, e protezione affettuosa a'pellegrini furono per molti secoli obbligo e mestiere di quella compagnia di prodi, che contesero a palmo a palmo le sacre terre a' miscredenti, e bagnarono del proprio sangue successivamente Gerusalemme, Margat, Acri, Cipro, Rodi e Malta (4).

Ad esempio de' cavalieri di S. Giovanni molti altri ordini religioso-militari scaturirono. Chi piglio impresa di custodire i poggi, donde si discopriva la Gittà santa e Betlemme; e l'ordine del monte Giori appari (2): chi fece voto di poverta e continenza per la difesa della religione e pel servigio de soldati inferini recotti in Acci sotto povere tende; e nacque l'ordine del cavalieri. Teutonici, che invocati poscia dal duca di Masovia propagarono i cattolici riti nella Prussia,

<sup>(1)</sup> Paoli, Cod. diplom. del S. Ordine Gerosolim: (2) Heliot, Hist. des Ordres Monast, U. L. p. 279.

nella Livonia, nella Curlandia e Semigallia, e vi reA.1118 gnarono da conquistatori (1). Un di ecco un Ugò dei
Pagani, un Goffredo di St-Amour con sette altri compagati prostrarsi a piedidel Patriarea di Gerusalemme,
e consecrarsi con giuramento al patrecinio de viandanti, alla sicurezza delle vie, eti all'incremento della
religione. Dapprincipio ; non vivendo che di Ilmosina, ebbero tilolo di poseri cavalieri del Tempio. Dieci
A.1128 anni appresso Ugo de Pagari impetrava dat Concilio
di Troia regola ed abito, e per le provincie d'Europa
rammassava denari e seguicir. Alla fine del secolo il
ruolo de cavalieri stanzianti. In Gerusalemme, non
gomputatti i sergenti, sativa a 500 ; poco stante il nu-

erano per comune detta del valore di cento milioni di franchi, e la loro schiera di quindici mila (2).
Tutti cottesi ordini trassero la propria origine dalle crociate d'olfremare : Altre von dissimili compagnie germogliavano in Europa. Già sui lidi della Seandinavia, a Roskild, donde in altri tempi crano partite le flotte de corsari sessoni e Normanni, s'era formata come una fratellanza di cavalieri a distruzione della pizateria. Era il voto—perseguitara i ladri di mare, liberare, que che fossero prigionieri presso di loro, vestirili, primadurii a casa; commutersi pripra di sciorre le vele, e vivere sobrio. — Alcune tolte, imposto talora per amore talor per forca, procuravama ella compagnia navi, attrezzi e ogni altra occorreva.

mero lotale delle commende dell'ordine montava a 9000; e quando Filippo il Bello re di Francia entrò nella risoluzione di sterminarii, i beni de' Templarii

<sup>(1)</sup> Heliot cit. III. 150. (2) Jd., Vr. 23. - Art de vérifier les dakes, t. 1. 512.

ste venivano compensate con parte del bottino (4). Presso a que'lidi Alberto, terzo vescovo di Livonia, creava l'Ordine de cavalieri di Cristo coll'ufficio di A. (20) mantener la provincia nel nuovo culto : mentre in Ispagna a difesa della città di Calatrava è del santuario di Compostella sorgevano compagnie di famosi guerrieri (2). Ne l'Italia non ostante l'imperversare delle sette, e l'affrettata distruzione della feudalità; mancò affatto di queste associazioni religioso-militari. Primamente Parma, poi Bologna videro spuntare nel proprio seno A. 1233 la milizia di G. C., a sonliglianza di quella già stabi- A. 1260 lita in Linguadoca contro gli Albigesi. Componevasi l'ordine di coningati e di claustrali; quelli dimoranti nelle proprie case, questi in comune. Ufficio de'primi era di proteggere coll'armi la fede, la chiesa, la pace, la giustizia, le védove, i pupilli ed i miserabili. A questi doveri la religione aggiungeva la fuga da' profani spettacoli, preci, digiuni, astinenze, ritiro, silenzio, obbedienza, castità coniugale, frequenza dei sacramenti, e portar l'abito è le insegne comandate. Reggeva i conventuali un capo speciale; tutti poi sotto un gran maestro radunavansi in generali assemblee. Cosi furono ordinati i cavalieri Gaudenti, che in breve distesero le proprie sedi, trance Napoli, a tutta l'Italia, ed ebbero non di rado in loro balla le carte, il tesoro, il governo medesimo de' Comuni itallani ! (3)

<sup>(1)</sup> Depping, Expédite marithm. t. 11. ch. X1. (2) Heliot. eit. f. Vl. 36, J. 11. 257,

<sup>(3)</sup> Federici , St. de Cav. Gandentie )

I più potenti di questi ordini, abbracciando nelle loro diramazioni il mondo cristiano, avevano sovente tutte le apparenze d'uno Stato, provincie, milizia, diritto di far pace e guerra, capi, sudditi, navi, fortezze. Se non che a formare una vera società mancava ancora, e che l'ordine possedesse in sè le sorgenti della propria durata, e che la sua esistenza fosse accertata per mezzo di leggi e di instituzioni di civile progresso, delle quali in sostanza il militare comando non dev'esser altro che un appoggio ed un complemento. Per lo contrario a chi avesse chiesto; dove fosse il regno de Templarii, niuna risposta era pronta: le loro magioni erano tanto a Milano, dove se ne han traccie da' più antichi tempi, quanto a Parigi, in Cipro, in Iscozia, nella Palestina: ne le loro schiere per altro modo venivano riempite, che per volontarii proseliti. È ben vero che s'era cercato riparo a questo inconveniente coll'instituire le commende ereditarie : ma qui pure erano alcune poche e privilegiate famiglie, non masse certe di popoli, che rinverdivano l'ordine: poi l'entrarvi o no dipendeva sempre da individuale propositor In somma non-avevi una nazione, ma un esercito. Il Tempio, per es., non posscheva città capitali, ma fortezze: non famiglie, ma soldati : dov' era il padiglione e lo stendardo del gran Maestro, là era la sede della vasta compagnia, i cui uomini viaggiavano, conversavano, pregavano, come se la pace non esistesse mai. Ora la pace è lo stato naturale d'ogni umano consorzio. Era ben ovvio adunque il prevedere, che tutte coteste associazioni guerresche al primo svilupparsi della moderna civiltà sarebbero precipitate.

Mentre la religione indirizzava a cotali fatiche l'indole feroce del secolo, vasti monasteri accoglicyano a più miti studii cost la vereconda beltà, che vi senpelliva ignote grazie, quanto la delusa stanchezza degli umani piaceri. Tal guerriero veniva a cercare nella solitudine di un chiostro, la pace per molti anni sdegnata, tal altro vi sperava un termine alla sventura, alla noia, a'pericoli. Erano appunto i tempi, in cui gli eremi silenziosi de' Benedettini trasmette« vano alla nuova civiltà i monumenti dell'antica, e l'ordine degli-Umiliati dissodava terre; prosciugava paludi, e passando quindi dalle caso private ai chiostri, divolgava gli opificii della lana e della seta per tutta l'Italia. Nessuno può ricordare senza meraviglia, con quanta prestezza tra il declinare del duodecimo e il-principiare del seguente secolo gli sconvolgimenti della società moltiplicassero gli asili, dove l'individuo rinveniva sicurezza, benchè limitata, di vivere e di operare. Qua avresti mirato s. Domenico e s. Francesco sventolare il gonfalone di ordini numerosi come eserciti (1); colà apparire i Carmelitani, i Trinitari, i Serviti (2), i Frati di N. D. della mercede,

<sup>(1)</sup> Nunc autem... duas novas fraternitates vreaverunt; ad quas sic generaliter mares et feminas veceperunt, quod visunus et una romansit, cujus nomen in altera hon sit scriptum... Pole, de Vin, Epp. L. 1. 6, 21.

<sup>(2)</sup> Rondato circa Panno 1232 da sette mercatarit fiorentini, ritiralisi sopra certo monte presso la città. S. Filippo Benizi crebbe l'ordine, gli die una regola, e ne du il primo generale

i Silvestrini (1), gli Fremit di S. Paolo, i Celestini (2); ed ora gli Audiliati ricevete la foro regola da papa imocenzo, ed ora gli Agostiniani diventare il papa imocenzo, ed ora gli Agostiniani diventare il papa imocenzo, ed ora gli Agostiniani diventare il papa di mantini di papa di mantini d

altre più mondane ne parteriva sotto il patrocinio della Chiesa lo spirito d'associazione, per soppetire sponianemente all'instificianza degli ordini sociali. Tale fu l'ordine dell'Altopascio, instituito in Toscana all'uopo di alloggiare i siendanti i "curace infermi, ergère ponti, riattar le vie d'ifenderle. Tale la Comito pagnia naccolla in l'arma da certo buon eramita coll'ilitanto di fabbricare in ponte sa quel fume, e quindi castodiche e mantenerlo (3). Tale infine la conserteria de' carretteri sorta in Normandia allo scopo di costrur chiese. Di buon mattine se congregavane, si comunicavano, si riconciliavano co ne(1) guadato nel XIII esclo da un silvestro de Gazzonia.

Colestino V. (3) Lami, Memor, Beeles, Florent, L. I. p. 500: - Affo, St.

di Parma; t. H. 6. 249.

micr; poi tatti insidue eleggevansi un capo col titolo di re, e sotto la sua condotta mettevansi alacremento al lavoro (1).

Del résio; ée nelle associationi puramente religiose non dominava pienamente-il carattere politice-militare come nelle altere già rescontate, non-pere sesse me maneavano affatto. Primieramente i loro ordini interni trano così perfetti e indipendenti da non abbissopiare per così dire della protezione esterna delle leggi comuni, in secondo luogo non sofa possedevano in sedutto ciò che bastava per regigerà, ma attrest gli strumienti necessarii a conservavis o piuttosica difendersi; perchè ne tempi sconvolti congervare e difendere suonano tuttuno. A ciò siranpioriano la indimentia ecclesiastiche, a ciò il diritto di dipendere di capitalora; non che indipendenti; estranei allo Stato, a ciò le guardie armate interno ad alcune chiese o monasteri.

Minori scopi e meno durevedi, orano inedii delle confraternite ale natuti; pur già ta fe vedi forante del diritto di nominare di proprio sapor 7 loro officiali, de fare stafati e abrogarii. Manesava bensi luro il carattere militare: por ognima d'esse hen avrebbe all'noposaputo mantunerlo coll'armi in piagno."

Ma, una vera e istentance necessità era quella che riduceva a piglat forma; di politica e injilare associazione i inti ed i sospetti d'eresia; l'unomi di Patatarent, Speronisti, Albañesi, Ortubni; L'eonisti, Baguntoji, Circonisti, Pasagoni, Conisti, Giscopini, Cartinesi, Pasagoni e millo altrettali dimostrano; se non atro, di quante ferrite fosse laccerto il corpo del (1) Depping; i Erzich marti, 11, 2007.

Cristianesimo. Quasi fuiti eastore averaño comune l'attribuire al mondo visibile un altro autore che al-l'inykibile. Stranisime pratiche poi ed opinioni da pubblica fama e la forza de formenți appropriaga ad essi. Chi professava, dicevațai materiale l'origine dei mondo, chi riprovava al martiaggio come prostităzione; altri asseriya l'uomo nato da colpa o spirito impuro, altri negava l'immortalità dell'anima, o la autoria di l'estra o intero o parto delle scriture e dei sacramenti. Nei fatti poi questi non voleva asuti, non cermonie, non sacerdoti, quegti abbandonavasi a' ticenze infami, od astenevasi dal mangia carani, nuolti intendevano al terminare la vita ne dormenti, o pier mano de mendej, od ucelsi, quando fossero a fil di more, da proprii to opiquiti (4).

Pari alla cunta vera o esagerata delle sette era la cura i la varietà dei modi simpiagati a propagarle. Solitamente ignoti e piromandivano e insegnavano a ignota gente: per varii gradi di studio e di flutetà si entrava.nella escienza; tavorando il di, la notte ammastravano, il più isreuto al meno istrutto; siechè era appena discipnote e giù faceyi da maestro. Alaeri nel diffundere la dottrina, audaci a tormenti, sottlii net-l'acquistare proseliti, le donne non meno degli nomina; e ehi sinsimuava nelle anime semplici con inforviglie di penitenza; chi filisficando schiata; costum, opiniosi, e insino i libri santi; per eui di repente, lesquista la maschera di mercatante, di prete; di divoto rome, i si affacciava caloroso apsotto di uno più undita credenza. Tali erano lo sette, che nell'aprirsi

(1) Fale era l'eresia scoperta a-Montorie verso il 1045 dall'arcivescovo Briberto, Landulph, Sen. Ilist. Mediot. 11, 27. del terzodecimo secoló si distesero da Costantinopoli per l'Italia e la Francia insino alla Spagna (4).

Ora il ferro e il fuoce adoperati contro di esse le costringevano a ordinarsi softo forma politico-militare. Odiati e persegnitati erano, epperciò nell'unione cercavano i mezzi ende difendersi, e, se pur fosse possibile, perseguitare, Infatti, quando la società da se li aveva banditi sotto gravi pene, quando le segrete loro congreghe erano scoperte, e l'inquisifore penera mano a' processi, conveniva lor bene restringersi ad ultimo scampo, e dichiarandosi affatto romper guerra non solo alla religione, ma ad ogni civile potesta che l'appoggiasse. Quindi è che allé credenze antireligiose accoppiavano secondo il caso massime politiche più o meno lontane dalle comuni. Così Arnalde da Brescia verso la metà del xu secolo predicando l'antica grandezza di Ronia, e i diritti del popolo, trovo più facile la moltitudine a seguire le sue nuove teorie. religiose. E chi non sa che gli Albigesi sostennero guerra contro l'Europa sorta în Crociata? Dispersi a forza da nativi luoghi, sotto la corazza del venturiero o il giacco del bandito continuarono un'oscura lotta contro alla Chiesa ed alla società; ne temettere ne campi di Bouvines di combattere ai soldi tanto del vinto re quanto del vincitore, ;-

Rispetto all'Italia, queste associazioni, eterodosse tante più vi poterono, prosperare, quanto imaggior fayore somministravano loro le fazioni i e.già accennammo coine i Ghibellini volessero farsi schermo di cretici, e di, presie, Per la che, sotto quel, medesimo

<sup>(1)</sup> Haster, Hist, Planocent III, L. XIV.

pontificato, nel quale pur si creava l'inquisizione, è le città di Beziers e Tolosa venivano arse per cagion d'eresia; a Rimini, a Faenza, a Vilerbo i Patareni ed i Valdesi tenevano sedi e assemblee, e in Lombardia aprivação publiche scuole, e a tal segno montavano da scannane in Orvieto il governatore, espellere da Piacenza il vescovo, e ammazzare in Milano il grande inquisitore (1)

Del resto più schiette forme di militare e politica associazione rivestiva l'eresia; allorche scioltasi di mezzo a tumulti civili ( deve l'intrecciarsi di molte esistenze e scopi ne adombrava talora le operazioni), usofva ardifamente in campagna, e dispiegava insegno terribili alla Chiesa ed al principato, Già da qualche histro era stato arso in Parma un Cherardo Segarello; autore di certo ordine di apostoli predicanti uguaglianza e poverta, quando un fra Dolcino, spinto da sacrilego aniore fuori della società o della fede . imprendeva a rinnovellarne le fole. Congregatosi però 1300 attorno uno stuolo di circa sejmila; incominciò a proclamare la prossima royina della Chiesa, il trionfo della parte imperiale sotto i principi ghibellini di

Sicilia, e Italia rella da dieci re. Queste eraño le credenze: le opere poi da ladrone e vituperato, Armi temporali e spirituali, guerra e crociata furono pertanto rivolte contro la nuova compagnia, che trincerata su certo monte sostenne due lunghi assedii. e, pugnando nen meno le donno degli nomini , sarti sovente a desolare ampii tratti di paese. Alla fine posciaché tutto il monte su circondato di bastite, ed

<sup>(1)</sup> Corio, AA, 1252. - Hurter, loc. cil-

eglino vennero sospinti dalla fame al punto da mangiarsi l'un l'altro, allora si arresero, e si diè mano a'supplizi (1).

Verso quegli anni appunto scoprivasi in Milano un conciliabolo di donne, segnate d'una chierica il capo, che con alquanti mariti convenivano di nottetempo in certe grotte vicine a Porta Nuova, e, messi da un canto i lumi, d'avanti a sozzo altare nefandamente si corrompevano (2). Di questo modo la lascivia e la miseredenza accoppiavansi a strani intenti, e in una associazione se ne rintracciavano complici e durata!

#### VI.

A mantenere i principii di gentilezza e di valore, che la cavalleria aveva propagato, altre associazioni speciali instituironsi da' principi. Propria dell'uomo di guerra è l'inclinazione ad associarsi. Primieramente la guerra esige moltitudine d'uomini, epperciò assiduo conversare; poi questo assiduo conversare, questo abbisognar giornaliero d'un compagno dell'altro, spoglia in breve gli animi di quel solitario amor proprio, che nella civil società non incontra ostacoli tanto possenti. Allorchè sorsero gli ordini religiosomilitari (e già le instituzioni feudali e cavalleresche fiorivano in ogni dove) era ben naturale il prevedere che, lasciate in disparte le obbligazioni di mera pietà, si sarebbero creati eziandio degli ordini affatto militari. Tal principe riuni in una affratellanza i suoi più fidi per accertar l'esito di meditata impresa: tal

Hist, Dulcin. (R. I. S. t. IX).—Beaven. ab Imola, Comm.
 1122 (Antiq. M. avi, t, 1).
 Corio, AA. 1300.

Vol. I.

altro stabili un ordine per segno o ricompensa di riportata vittoria (4). Il easo od il capriccio somministrava poi il titolo e la divisa : ma nel fondo eravi pur sempre nascosta la necessità comune alle altre associazioni di que' tempi. Infatti il principe era ben lontano dal potersi fidare e servire di tutto il corpo della nazione: perchè la plebe dipendeva da'vassalli; le chiese erano immuni e quasi indipendenti ; i Comuni pochi e trincerati di privilegi; i baroni potenti e senza freno. Che faceva egli allora per la propria conservazione? Stringeva sotto certi segni e giuramenti in una affratellanza i personaggi più illustri per sangue e gesta; sicchè colui, che per natural dovere non avrebbe obbedito, obbediva con grand'entusiasmo per rispetto alla fede data, e all'onore del corpo, al quale apparteneva. La ragione poi di questo apparente contrasto è chiara. Più la volontà dell' individuo è libera nel deliberare, più la sua mano è calda ad eseguire : la legge non può comandare che azioni limitate; a spontaneo proposito chi pone confini? Ora il cavaliere che irritrosiva alla legge, come a freno messogli a forza, abbracciava come suoi proprii propositi gli obblighi, che gli imponeva il suo giuramento.

Altrove queste compagnie si formavano per ispontanco consenso, ed anziche il aevrigio del principe avevano per fine il bene della patria o qualche particolare interesse. Giò nondimeno era sempre general base di tutte il reggimento soldatesco. All'altima di quelle due specie appartennero per esempio le consorterie militari apparse nel regno di Napoli tosto dopo

<sup>(1)</sup> Come nel 1192 Guido di Lusignano dopo l'acquisto di Cipro. V. Ilcliot cit. 1. 236,

la morte di Luigi di Taranto. « Molti cavalieri napoletani (narra uno storico) impazienti dell'ozio e spinti da studio di gloria, si congregarono in diverse compagnie, e sotto diverse insegne, e a guisa di cavalieri erranti andavano, mentre il regno stava in pace, mostrando il loro valore per diverse partidel mondo, dove sentivano che fosse guerra; e avevano tra loro alcuni obblighi di fratellanza con molta fede e cortesia osservati.... Però di tante compagnie non si ha memoria che di tre. Quella della Stella, che si portava dal lato manco nel petto per insegna..., quella dell'Argata, che si portava ricamata nel braccio, e un'altra della Leonza.... (1). Pochi anni appresso un Ramondello Orsino de' Conti di Nola, veggendosi, come secondogenito; schiuso dal paterno retaggio, co'denari e gioielli ottenuti dalla madre raunavasi attorno buona schiera d'amici. Con essi essendo passato in Asia, vi forni cose ammirande contro gl'infedeli, e vi crebbe tanto di ricchezze e di seguaci da sollevarsi, toruato ch'ei fu, al principato di Taranto (2).

Al genere delle militari associazioni appartengono pure le compagnie ordinate a violento fine di scorreria o conquista. Noi ne discorremmo al proposito dello spirito di ventura; or le si vorrebbero metter qui; tanto è vero che in que' tempi l'individualità venturiera, e il talento ad affratellarisi ed a dare all'afratellanza un aspetto di forza cauminavano di stretto accordo!

Quanto alle consorterie militari provenienti da amor

Ang. di Costanzo, Ist. di Nap. L. IX. p. 249 (Napoli 1710).

<sup>(2)</sup> Ibid, XI. 285,

patrio, l'Italia molte ne vide, di parecchie obbe a sperimentare l'utile e la superbia. Degne dell'antica Tebe furono le compagnie milanesi della Morte e del Carroccio, le quali a Legnano pugnarono, dicesi, a favore della indipendenza italiana. Rifattasi lega contro

- A. 1235 Federico II, una nuova congregazione detta de Forti si raccolse sotto giuramento di difendero il Carroccio sino all'estremo (1). Cinque anni dipoi, 600 militi da grossi destrieri si riunivano nella compagnia de Coronetti, e gridando a morte, a morte, traevano tutta Milano a uscir fuora a combattere (2). In Firenze la tema
- A.1311 di Enrico vu fe' nascero l'affratellanza de' Cavalieri della Banda, con proprie insegne, sopravvesti e capitano. Cessato il pericolo, quell'unione servi a darsi buon tempo: a di fissato l'un cavaliere convitava gli altri; a di fissato tutta la città era invitata a festa: e tu allora fi miravi far d'arme, combattere, tripudiare, dar di sè bella mostra, infine nel comune agitarsi disfogar la pienezza giovanile. Durarono le vestigia della compagnia 60 anni: colla morte d'un Simoneino
- A. 1372 de' Bardi sparirono per sempre (5).

Militari e temporanee crano essenzialmente queste affratellanze; pur molte di esse non si scordavano d'usurpare certa porzione della politica autorità; talte essendo quel medio evo, che ciascuna parte dovesso cercare in se stessa il proprio nutrimento, e per conseguirlo non badare ad opprimere le rimanenti! Così quella consorteria de l'erori, che alla battaglia di Cortenuova aveva combatuto fino a notte intorno al Cartenuova aveva combatuto del combato del c

<sup>(1)</sup> Corio, AA. 1235,

<sup>(2)</sup> Giulini, Ment. Stor. L. 52. p. 533.

<sup>(3)</sup> Monaldi, Diario AA. - G. Vill. 1X. 47.

roccio; osava poco stante scacciare di palagio il podestà, e tirare in se stessa la somma delle pubbliche cose. Del resto importanti privilegii seeveravano gli ordini cavallereschi dalla nazione— non poter essere giudicati che nel capitolo dell'ordine; non andare soggetti a pene infami, non a tasse, non a dazii.— Così avevasi uno Stato dentro un altro Stato. Il progredire dei lumi ando levando tuttodi alcuno di questi rimasugli di confusione: comunemente più non ne esiste che il simulacro: anzi di tanto si è avanzata la società, che le instituzioni cavalleresche sieno diventate nazionali ricompense e ricchezze.

# VII.

Sarebbe qui il luogo opportuno di esaminare le associazioni armate, che nel medio evo turbavano la pubblica quiete con intenti minori di quei d'un conquistatore, maggiori di quei d'un ladro. Ma già qual ne fosse la copia e l'audacia dimostrammo (1); inutile l'aggiungere che si univano per esser più forti, che eleggevano un capo per appuntare a certo fine questa forza, e che la loro unione era non solo indipendente, ma ostile alla società. Sotto questo aspetto un Rinier Pazzi e un Rinier da Corneto capomalandrini, meritarono di venir posti da Dante ad un supplicio con Attila ed Ezelino (2). Tale apparve sugli ultimi anni del debole imperio di Guglielmo 11 nel A 1186 reame di Napoli la compagnia dei Vendicosi. Un Adeuolfo di Pontecorvo con titolo di Gran Maestro la comandava, uomini e donne d'ogni fatta la componeano:

<sup>(1)</sup> V. sopra, c. VII. §. V.

<sup>(2)</sup> Dante, Inf. XII.

il di riposavano; sorgeva la notte ed eccoli in giro a mandare ogni cosa a ruba e strazio. E forse le rapine da masnadiero ricoprivano, almeno quanto ai capi, fini più occulti di politico e religioso mutamento (4).

Ci affretteremo invece a notare succintamente, come lo spirito di politica associazione invadesse eziandio le instituzioni per loro natura plù tranquille. La scienza (chè già delle compagnie religiose tenemmo discorso) la scienza nel medio evo era personale e di tradizione: per assecurarne adunque l'acquisto e la diffusione, conveniva assecurare la vita e le azioni di chi la professava. A questo scopo intendevano gli studiosi coll'unirsi in corpo, intendevano i governi coll'attribuire a tali corpi una esistenza quasi indipendente dalla società. Così gli studi restavano al riparo dal cozzo incessante delle fazioni. Vedevi perziò le università ordinarsi con privilegi di foro, di gabelle, di vesti in disparte dal corpo sociale; e gli scolari distinguersi per nazioni, e ciascuna nazione aver proprii rettori, che trattavano colle città; come da pari a pari. Durano tuttavia i patti conclusi da' Vercellesi co' reltori di quello studio nell'anno 1228. Il Comune promette agli scolari 500 camere, mercato e conscrva di vittovaglie ad ottimo prezzo, privilegio di foro, e tutela come ai cittadini: infine rimette nel loro arbitrio la nomina e la dichiarazione della paga de' professori. I rettori si obbligano a condurre un numero di scolari bastevole ad occupar tutte le camere, e giurano di favorire l'onore e gl'interessi del Comune, e di non parteggiarc, nè rubellarsi. Il trattato duveva durare otto anni (2).

<sup>(1)</sup> Chr. Fassanova, p. 876 (R. I. S. t. VII).

<sup>(2)</sup> Cibrario, St. della Monarch. di Sav., t. 11. L. 1V. c. 3.

Altrove i prineipi medesimi stabilivano per via di una legge perpetua le corrispondenze fra lo Stato e gli scolari; ciò non pertanto i punti principali ne erano sempre questi essi, cioè immunità di foro, tranne easi d'omicidio e simili, franchigia da qualunque sorta di gravezze e di pedaggi, temperanza nei prezzi, libertà di nonina (1). Certo mancava ancora il diritto di arunta difesa: ma dopo aver largito alla associazione la potestà politica e giudiziaria, chi ad essa lo negava?

Ninn secolo meglio del nostro vide applicato;il principio d'associazione al commercio ed all'industria. E per verità proprio delle genti incivilite è il buon prezzo; avvegnachè quivi ognuno voglia pareggiare almeno nell'esterno chi gli sta sopra: ora il buon prezzo esige grandezza di spaccio, la grandezza di spaccio moltitudine di capitali, e la moltitudine de capitali unione e associazione. Sotto questo rispetto il medio: evo era molto addierto de'tempi presenti. Ma propria del commercio antico cra una qualità d'associazione, che là forma sociale de'nostri di rigetta e disconosce. Dir voglio l'associazione armata.

Sia vantaggio di clima e di sito, sia più comoda costituzione interna, sia maggioranza d'ingegno, che di ciò fosse cagione, fatto è clie dal dodicesimo al quinto decimo secolo il commercio d'Europa in mani italiane si raggirò. Le crociate, ampliando i termini del mondo incivilito, fornirono ali al commercio di Pisa, di Genova e di Venezia, la cui industria tante nuove strade s'apriva, quante provincie domava il valore de'croce-

Privil. Bonif. VIII. A. 1303 (S. PQ. R. Statut. Roma 1519). — Petr. de Vin. Epp. III. 10-15.

segnati. Ma per accertare i guadagni e perpetuarli, quali espedienti praticavansi? Ogni marinaio, ogni mercatante era soldato, ogni nave di traffico andava armata, come in tempo di guerra. In Genova sovrastava una multa di 10 lire al mercatante che salpasse senza buone armi per sè e pel servitore, e 50 grosse saette o verrettoni nel turcasso (1). Ogni marinaio veneto doveva recare seco un cappello od elmo di cuoio o di ferro, scudo, giaco, coltello, snada e tre lancie; ed oltre a tutto ciò la panciera, se tirava stipendio di lire 40, ed'oltre la panciera, una balestra e cento quadrella, se era nocchiero (2). Del resto ogni uomo a bordo doveva in' persona montare la sua parte di guardia senza poter mettere altri in sua vece (5). Così si viveva al 'sicuro da' corsari, e la guerra aiutava il commercio, e questo quella.

Non farà quindi meraviglia, se le navi destinate al trasportò de'crociati acquistassero alla repubblica di Venezia tre ottave parti dell'Impero d'Oriente, ed a privati negozianti ricchi feudi e signorie. 'Nella A.1220 esconda spedizione di Luigi ix non solo il tragitto delle schiere fu effettuato da navi genovesi a soldo, ma sovra esse dieci migliaia di Liguri combatterono a prezzo (a). Finita la spedizione, ricariezano di merci il navigito, e guerreggiando e trafficando s'avanzavano. A questo modo Genovesi centre Genovesi vennero a pugnare in estrapee contese, un Arrigionio da Marea ammiraglio pel re di Napoli.

<sup>(1)</sup> Imposit. offic. Gazar. p. 326 (Mon. hist. patr. leg.).

Capit. Nautic. c. 35 (ap. Canciani, t. V).
 Jal, Archéol. navale, t. 11. p. 444.

<sup>(4)</sup> Caffari , Ann. Gen. IX. 550 (R. I. S. t. VI).

un Corrado Doria a'contrarii stipendii del re di Sicilia (1).

Tali erano adunque, vuoi gli ordini vuoi la consuetudine, che il commercio si trattava da uomini armati: trattavasi poi per compagnie o nazioni. Queste praticavano co principi a guisa di Stato, facevano paci, intimavano guerre; infine tanto sindustriavano da conseguir ne'loro emporii proprio forno, e quartiere, e giurisdizione civile e criminale (tranne i casi più gravi), e diritto di nominarsi i loro massai, consoli e capitani, Così Genova, Pisa, Amalfi e Venezia rimanevano come ricopiate in Palermo, a Tiro, in Antiochia, a Galata, a Caffa. Siffatti privilegi erano sovente acquistati per virtù di molta costanza e accortezza, talora per viva forza e sangue. Terre, e castella, e facoltà di servirsi di una speciale misura furono il premio l'argito da Corrado di Monferrato alla com- A. 1188 pagnia Pisana degli Umili, atteso il soccorso avutone nella difesa di Tiro (2). Dodici anni appresso 500 mercatanti della medesima nazione difendevano nella A. 1200 Sicilia Montereale dalle armi sveve e pontificie (3).

<sup>(1)</sup> Chr. Sirul. e. 58. 67 (R. I. S. I. X). Gli altri Genovesi compagni di Corrado nel 1300 erano: un Rosso Boria con due galee, i Volta con due, gli Spinola con tre, uno Squarcialico con due, un Giacomo da Giterna con una. Dipl. cit. da Amari (St. Sicil. e. 18. p. 253).

<sup>(2)</sup> Donori et concessi Pitanis viris de Societale Humilibrum qua mecum al spisut Tyri defensionem pro homer nombis Unitgenii Dei filii toitusque christianitatis, fudilier alque consumter premanere, furrum unum, qui positus est in Tyro in Ruga soncii Johannis, et.... co quod in defensione sepe dicto Tyri plarimos taboros die noeteque indesisaner pertulere eum mimit suarum rerum expensis. Flam. del Borgo, Dipl. Pis. p. 105, e p. 86, 91, 93

<sup>(3)</sup> Hurter, Hist. d'Innocent 111, t. 1. 290.

In non dissimile maniera esercitavasi dagli Italiani il commercio nel continente d'Europa. Quivi compagnie di negozianti sotto il general nome di Lombordi vendevano a gran vantaggio le mercanzie, che altri loro paesani arrecavano dall'Oriente, o lavoravano in patria; quivi divenuti banchieri di pressochò tutti i principi, ne risquotevano le entrate, ne regolavano le ragioni. Fu un tempo, in cui i Fiorentini elbero 31 case di commercio in Levante. 24 in Francia, 37 a Napoli, 9 in Roma, parecchie in Ispagna, Inghilterra e Portogallo, e tenevano l'appalto delle zecche d'Aquileta, di Napoli, di Londra e d'altri passi, e il solo fallimento del re d'Inghilterra portò a due loro compagnie il danno di un milione settecensessantacinque migliai ad i fronti d'oro (1).

Ora in tempi e luoghi, come quelli in cui ogni passo era seminato di perieoli, qual 'riparo vi trovavano eglino i mercatanti italiani? Primieramento ognuno portava le armi, e ne conosceva perfettamente l'esercizio; poi tutti insieme aggruppavansi in consorzii, che armati e grossi procedevano non altramente dalle carovane, che accingonsi a traversare le steppe della Tartaria, ed i deserti dell' Arbia. Bensì questi consorzii non erano temporanei come esse, che, finito il viaggio, si sciolgono: anzi in forza di pubblici tratiuggio, si sciolgono: anzi in forza di pubblici tratiuggio, si sciolgono: edi con privilegi al solito di magistrati, e di giurisdizione, e di facilità ne'traffichi.

Del resto sorgeva egli guerra, per cui i negozii incagliassero, e le cose pubbliche non che le private corressero pericolo? E tu miravi i versatili ingegni

<sup>(1)</sup> Ossieno circa 36 milioni di franchi, ragguagliando il fiorino a L. 20. 39.

italiani, lasciati i libri, chiusi i calcoli, vestir armi, comprar cavalli, e tutta insieme la vasta consorteria, o divisa în drappelli, pigliar soldo da'principi e con molto yalore combattendo farsi via a maggiori guadagni e privilegi (1). Celebre nelle storie della Lombardia fu Alberto Scotto, cittadino, capitano, esule, tiranneggiatore di Piacenza : del resto uomo fierissimo. e scaltrissimo condottiero. Ora nel 1299 questo Alberto medesimo compare in un pubblico istrumento, qual capo della compagnia degli Scotti a negoziare sulle fiere della Bria e della Sciampagna cogli agenti del re di Francia (2). Indi a poco questa sua compagnia in novero di 400 cavalli e 1500 pedoni guerreggiava a'servigi del medesimo re: e Castruccio degli Antelminelli, stato poi duca di Pisa e Lucca, vi apparava la prima milizia (5).

Di tanto la forza de'tempi inclinava ogni cosa verso le associazioni armate!

## VIII.

Resta ora che osserviamo gli effetti di cotesta inclinazione nelle sedi stesse del commercio, in quelle vie,

<sup>(1)</sup> Nel 1383 gli Inglesi essendo entrati in Piccardia: « do diadieroso di ritovarmia quelle graa cose (anra Bononcorso Pitti), feci compagnia con uno Lucchese e con uno Sanese, e a noștre spese con trentasci cavilii e bene arran andammo nel dello escreito sotto il segno e condotta del duca di Borgogna...» Ei medesimo il Pitti due anni inanami era trovato alla battagli di Resebech, e aveva quindi accompagnato il re di Francia nella sua entrata trionfale in Parigi (Pitti, Crox. p. 31. 30).

<sup>(2)</sup> Poggiali, St. di Piacenza, t. VI. p. 31. (3) Nic. Tigrimi, Vita Castrucci.

dentro quelle officine, dove ferve l'opera di quell'industria, che ne è uno de'fondamenti.

L'intento di agevolare la descrizione de'soldati e la riscossione de'tributi diè origine sotto gl'imperatori romani alle scuole o compagnie d'arti e mestieri. La necessità di servirsene a difesa contro le invasioni barbariche e l'universale violenza le fece ordinare a modo di milizia. Moltiplicò il numero delle souole nelle città ostro-romane per causa dei forestieri venutivi ad abitare; ne scemò l'importanza per causa delle instituzioni feudali, che dalla Lombardia si estesero verso Roma, e Napoli. Pure nel xu secolo duravano tottavia in Roma le scuole de'Sassoni, de'Franchi, de'Frisoni; quelle de'facchini e de'portatori di lampade; quelle dei difensori e degli stratori; quelle infine de' candidati, del Leone, dell'Aquila, del Dragone (1). Ond'è che-si potrebbe concludere, che di quattro specie ve ne fossero, secondo che pigliavano segno od origine da qual vuoi di queste cose, hazione, mestiere, ufficio, veste od insegna,

Non dissimili scuole esistevano in Venezia (2), in Aucona ed in Ravenna. Anzi in Ravenna ancora 1548 compare quasi nella sua interezza l'ordine pregiatissimo de' pescatori. Reggono l'ordine un capitolario, un massaio e un cancelliere: il massaio tiene cura de' beni e della casa della sonda, e riscuote l'anno censo imposto su tutti i menbri di essa a suo onore e conservazione. Per esservi ascritto bisogna

<sup>(1)</sup> Anast, Biblioth. p. 138. 147. 175. — De laud, Bereng. Carm. L. IV. p. 407 (R. I. S. t. II). — Petr, Diacon. Chron. Cassin. L. IV. c. 37. — Leo, St. d'Italia, L. II. c. V. §. 4.

<sup>(2)</sup> A. Danduli, Chr. L. X. p. 378.

avere età almeno di 12 anni, succedere in luogo del padre, e veniryi ricevuto alla presenza di 20 onesti uomini dell'ordine (1).

Vogliono alcuni derivare da queste scuole le compagnie d'arti e mestieri sorte in Italia quasi al tempo stesso della indipendenza de' Comuni. Però sia che elleno realmente vi permanessero in silenzio sotto la dominazione longobarda e franca, sia che vi rigermogliassero colla nuova civiltà, appunto perchè nelle medesime circostanze rinascono le medesime instituzioni, fatto è che nell'Italia occidentale esse cominciarono ad apparire tra l'xı e il xıı secolo (2). Quindi ogni anno andò via via aggiungendo alcuna cosa alla loro potenza, insino al punto che lo Stato in esse pervenne. Statuti autenticati dal Comune ne fissavano la costituzione interna ed esteriore. Gli statuti interni provvedevano alla nomina degli uffiziali, alla celebrazione delle feste, alla disciplina, alla polizia e conservazione dell'arte. I rettori aveyano potestà di mettere imposte, e punire chi spergiurasse, mancasse a' convegni, lavorasse in di festivo, rifiutasse alcuno officio nella compagnia, ingannasse gli avventori, trasgredisse a'comandi: avevano ancora quella di-stabilire il prezzo alle opere, intorno le quali nascesse contestazione, e di convocar l'assemblea, giudicare sommariamente e in ultimo appello non solo le liti insorte fra' proprii dipendenti e contro di essi, ma e i richiami mossi da un di loro contro uomo non sottoposto a verun' arte (5). Guardie segrete avvertivano i rettori

<sup>(1)</sup> Fantuzzi, Mon. Ravenn. t. III. nº 137. p. 401.

<sup>(2)</sup> In Milano i mestieri erano divisi per contrade fin dal 1066 (Giulini, L. 24. p. 98).

<sup>(3)</sup> Dati, Cron. p. 141. — S. PO. R. Statut. L. III. c. 36.

de portamenti di ciascuno; e vegliavano, acciocchè niuno, eziandio dell'arte, sottraesse al compagno il lavoro, la bottega o qualche fattorino; nè verun forestiere aprisse bottega o tenesse lavoranti senza giurar l'arte e pagaroe la benentrata. Soprastavano gravi multe a chiunque dell'arte ardisse di palesarne i segreti, o di negare il suo braccio in ciò che venisse richiesto dai rettori (4).

Quanto agli ordini esterni, i rettori aveano diritto di castigare quatunque offendesse l'arte in detto od in fatto, assistevano alle deliberazioni del Comune. e convocavano l'arte, e la capitanavano ne'tumulti civili, o a guerra fuori. In molte città alcune arti erano maggiori, alcune minori: chi non era scritto in veruna d'esse o nelle compagnie d'arme, riputavasi per gentiluomo, e andava escluso da ogni onore, ufficio e disesa. Primeggiavano per numero ed importanza in questo o quel Comune le compagnie de' beccai, de' tezolani o lanaiuoli, de' cambiatori, de' notai, de' mercanti. In Milano, per es., il Comune aveva ceduto a' costoro consoli la cura delle vie, delle fiere, dei mercati, de'sequestri, delle intimazioni, de' pesi, delle misure, delle leggi suntuarie e de'dazii (2). In Parma il collegio de' notai vendicava a insegne spiegate le ingiurie fatte a'suoi membri (3).

Di questo modo alcune parziali associazioni arrogavansi diritti e forze, che poi lo Stato, guardandosi attorno, invano ricercava per se stesso!

<sup>(1)</sup> Statuti de'pittori Sanesi (Gaye, Carteggio degli Artisti,

<sup>(2)</sup> Giulini, L. 41. p. 190, 532. L. 46. p. 437.

<sup>(3)</sup> Chron. Parm. p. 825 (R. I. S. t. 1X).

## lX.

Ma a che più parole sul genio ad associarsi del medio evo; allorchè le pubbliche cose medesime reggevansi per associazione e partiti, sicchè non mai tutto lo Stato si versava a respingere il male o ad operarlo, ma altra parte il commetteva, altra stava pronta a impedirlo? Cominciava lo spirito di fazione dalla famiglia, cui la sobrietà de' tempi rendeva copiosa d'uomini armigeri. Dalla famiglia si dilatava a' consorti : tal consorteria era guelfa, tal ghibellina ab antico: manifesto era il parteggiare; e la vicinanza delle case, e l'esatta derivazione delle stirpi eternavano odii e simpatie. Poi venivano le divisioni autorizzate per legge, la contrada, la parrocchia, il guartiere, la compagnia d'arti o d'arme; finalmente incontravasi la divisione pelitica, a volta a volta vincitrice o vinta, reggitrice o retta. Guelfi e ghibellini, grandi, popolani e plebe erano nomi generici delle sette: accidente, insegna, casato, capriccio, sito o scopo conferivano titoli più speciali: del resto, per quanto sotto diversi nomi e sembianze, tutti un fatto solo manifestavano - Associazione di un partito per abbattere l'altro, e signoreggiare la patria -.

Talora il fine di tali affratellanze era temporaneo, ed esse pigliavano aspetto di fazione; talora era perpetus; cosicchè, mentre lo Stato ondeggiava (ra il furor delle parti, miravasi una consorteria proseguire immutabilmente i suoi disegni, rinnovarsi, crescere, e tendere senza posa a ridurre lo Stato in se medesima. Nè contro di essa sovente il Comune rinveniva altro miglior rimedio, che d'innalizarle contro un'altra consorteria.

In Genova la compaguia era una divisione naturale della città; altrove essa sorgeva per impulso privato, e monfaya tanto, che occorreva al Comune di autenticarla e soggiacerle, Nel 1266; tunsultuando Parma tra Guelfi e Ghibellini, un Giacomo Barisello di professione sarto, innalberò una croce, vi raccolse in- a 1266 torno 500 seguaci, e girando di casa in casa indusse tutti per amore o per forzà a giurar fede al papa. Bentosto la compagnia della Croce venne approvata sotto il governo d'un capitano e di alquanti primigerii; poi si assegnò a'suoi officiali tanta autorità quanta agli anziani del Comune, con facoltà d'emanar bandi e slatuti, e di raguuarsi a suon di tromba o di squilla. e di ricevere compromessi da' litiganti, e metter pace tra loro. L'anno dopo, il capitano di essa assunse il A. 1267 titolo di capitano del popolo; quindi i due uffici nella stessa persona s'innestarono, e il Comune nella compagnia si rinversò. Riformossi questa dipoi sotto gli auspicii degli Angioini, e stabili che il proprio capitano fosse foresticro, ed avesse lo scambio ad ogni sei mesi. Più tardi comandò di punire come ghihellino a 1281 e nobile qualunque offendesse alcuno de'suoi uomini. l'iu tardi ancora si aggiunse 1500 persone approvate A 1288 ad una ad una da tre collegi di savii, e dai due consigli del popolo. Così una associazione governo Parma per tutta la seconda metà del xin secolo! (1) Qui potrebbesi opporre, che cotesto potere fosse

Qui potrebbesi opporre, cue cotesto potre losse stato usurpato a forza i pur rado non era, che il governo medesimo mal confidando nelle proprie forze, cedesse spontancamente una parte de suoi diritti ed

<sup>(1)</sup> Chr. Parm. p. 804. 822 (R. I. S. t. IX). — Affo, St. di Parma, t. III. p. 374-293, t. IV. 81.

inearichi a un particolare consorzio, al cui sostegno sapeva che vegliava giorno e notte l'interesse privato. Quindi i dazii appaltavansi a compagnie di mercatanti, i pubblici segreti e denari consegnavansi in guardia a frati od a cavalieri gaudenti; e nel banco di S. Giorgio riducevansi le entrate della repubblica genovese. Cacciati per sempre da Firenze i Ghibellini

- A. 1266 dopo la giernata di Benevento, crederebbesi forse che la gran massa de'loro beni yenisse appropriata al Comune, e amministrata da pubblici officiali? Mai no: furono a ciò deputati i capitani di parte guelfa. che ne trassero argomento per comandare talora quasi alla pari del gonfaloniere e de' priori (1). A distruggere i Patareni e i Sodomiti fu forse il Comune di
- A 1256 Bologna che ordinò magistrati ed esecutori? Il Comune si restrinse ad approvare, che una compagnia detta di N. D. sotto la guida di quattro capitani e d'un gonfalonière cercasse i rei, ne abbattesse le case, ne desolasse le campagne e li traesse al ferro e al fuoco (2).
- A. 1271 Tre lustri appresso chi fu che v'acquetò le gare civili? I più specchiati cittadini, indifferenti all'uno e all'altro partito, che ragunatisi nella grande compagnia della Giustizia, misero pace a forza coll'esiglio de' più facinorosi (5). Essendosi poi essa allontanata dal primo istituto d'equità, contro la compagnia della Giustizia s'elevava quella della Croce, e contre la compagnia della Croce altre simiglianti, finche il papa in un lodo di pace non le sciolse tutte (4).

<sup>(1)</sup> Lapo da Castiglionchio, Epistola etc. p. 128 (Bologna 1753)4- G. VIII. VII. 16

<sup>(2)</sup> Savioli, AA, 1256.

<sup>(3)</sup> Memor. Potest. Reg. p. 1132 (R. I. S. I. VIII).

<sup>(4)</sup> Cantinelli, Chr. p. 261 (Rer. Favent Script.).

Chieri, de fiamme del cui incendio avvertirono i Comuni lombardi della prima calata di Federico Barbarossa, stette un secolo divisa nelle due compagnio de Milli e di S. Giorgio. A questa città ora quasi obbliata il tempo concesse una cosa, che ei dinego ad altre molto più grandi: vivono tuttavia gli statuti della compagnia di S. Giorgio, e il loro sunto concluderà questo argomento.

Così era ordinata la compagnia, come il Comune, sotto quattro rettori, se cittadini, o sotto un solo, se forestiero, permanenti in officio quattro mesi; e sotto parecchi massai e notai depufati a tener i conti delle . entrate e delle spese. Oltre a ciò la compagnia aveva due consigli; nel minor consiglio si trattavano le faccende ordinario, nel maggiore le plu importanti e le variazioni agli statuti. Radunavasi il maggior consiglio senza fallo prima della elezione dei rettori del Comune, affine di concertare i suffragi. Il capo della compagnia poteva obbligare chlunque-a concionare sia nel consiglio del Comune, sia in qualsiasi altra privata o pubblica adunanza: bensi nel caso, in cul per ciò si fosse incorso in qualche multa, la compagnia risarciva del proprio. Niun membro della compagnia poteva nominare a'pubblici uffici uomini estranci ad essa: molto meno poi arringare nel Comune contro il partito da lei preso, o scegliere fuori d'essa il proprio avvocato o procuratore. La compagnia pagava in massa al Comune le imposte di tutti i suol membri; quindi per mezzo de'suoi massai le riscuoteva insieme colle imposte sue proprie. S'entrava nella compagnia per via di nomina, o di successione. A chi ne escisse per giurarne un'altra, sovrastava pena

di 300 lire e infamia. Le altre trasgressioni avevano multe determinate

I rettori della compagnia avevano obbligo di difenderne e mantenerne illesi tutti gli uomini, quando anche si dovesse andar contro alle deliberazioni del Comune. Venendo insidiata la vita d'un membro della compagnia, dovevano deputar gente a custodirla: venendo lesa per ferite o percosse, tosto a detta del-L'offeso dovevano properre all'offensore condizioni di pace: se la proposta era ricusata, suonavasi la campana a stormo, facevasi la massa armata alla casa di S. Giorgio, e a bandiere spiegate correvasi a mettere a ferro ed a fuoco gli averi del reo. Rinnoyavasi la distruzione nell'anno seguente e negli altri ancora. finche l'accordo non-veniva accettato. Al suono della campana ogni fabbro o muratore doveva portare un piccone, ogni legnajuolo una scure, ogni balestriere una balestra. Precedevano il gonfalone gli arcieri e i fanti armati di panciera e zuccotto in numero di 400: poi veniva il popolo; alla coda marciavano 25 de'più risoluti coll'incarico di percuotere chiunque volgesse le spalle. Chi fuggisse, chi mancasse, chi rifiutasse di disfare le case o di camminare innanzi, incorreva nella multa di 50 lire. Ugual pena sovrastava a colui, che vedendo il compagno impacciato in qualche contesa, non volasse a soccorrerlo coll'armi, colle mani, in ogni modo.

Del resto niuno poteva, usare, trafficare o passeggiare con chi avesse percosso un uomo della compagnia, niuno vendere la sua casa o le sue terre ad altri che alla compagnia, sotto pena di nullità e confisca. I gonfalonieri, i massai, i consoli di S. Giorgio avevano fisso stipendio, avevano potesta di disporre delle case dei socii per comune dilesa, avevano sovra essi giurisdizione civile e criminale: Qual reggiumito più forte e perfetto di questo sanebbesi potuto rinvenire nel medio evor. È pur non era che un'associazione stabilita da popionai affine di ostare alla potenza dei grandi (4). Nella vicina Asti con oppesto fine, ma analoghi mezzi formavasi ne'medesimi tempi la compagnia de militi, dotta la Baronia (3).

Di questo modo nol medio evo lo spirito d'associazione occupava tutte le vie dell'umana esistenza, religione, governo, scienze, arti, guerra, giuochi, delitti, commercio. Di questo modo un vessillo sventolato per le vie, una croce inalberata, un segno sulle vesti, un grido, quattro tocchi di una squilla, erano sufficienti per radunare una moltitudine d'individui ; i quali, conoscendo che nella salute del compagno stava riposta la propria, con quell'amore ne assumevano le parti, col quale le proprie sostanze, anzi l'onore, anzi la vita propria si difendeno. Quanto vivamente non dovevano adunque essere inclinati a far compagnia que'venturieri, che sparsi per ogni dove, e già soliti à combattere insieme, e ad avere non dissimili nemici. e stanze, c desiderii, avevano dal diuturno versare nelle guerre italiche acquistato uso d'arme, dispregio verso le milizie nostre, ed infinita brama delle ricchezze che vi erano o riputavano esservi? La Sicilia forni il primo esempio all'Italia d'una compagnia di ventura; e noi siamo per narrare cose, che ricorderanno

Statut, Societ. B. Georg. (Mon. hist. patr. leg. municip.).
 Statut. Soc. Baron. (Cod. mss. Biblioth. Taurin. t. II.
 Taurini 1749).

Circ e i dieci mila — poche migfiaia di venturiori partir da Messina per guerreggiare a servigi dell'impero d'Oriente, sonfiggerne i iemici in molte battaglie; poi combattendo a un tempo colle gare intestine e le perfidie di chi il ha chianati, e colle popolazioni avverse, traversare a viva forza immiense contrade e fondarsi uno Stato nella Grecia.

## CAPITOLO NONO

## La gran compagnia degli Almovari.

#### . 1302-1312.

I. La pace di Sicilia astringé que venturieri, che avevano difeso l'isola, a cercar partito presso l'imperatore greco. Gli Almovari. Ruggieso di Flor è creato capo supremo di tutta. la compagnia. Sne vicande. Ritorno de l'egati. Preparativi. Parteriza.

 Arrivo. Baruffa co' Genòvesi. Passeggio in Asia. Battaglia-a Cizico. Depredazioni. Mal animo de' Greci. Ruggiero paga i debiti delle schiere. Straga, degli Alani. Battaglia di Filadelfia. Arrivo del Rocafort. Viltoria

al monte Tauro. Ritorno delle schiere.

IH: Gli Almovari a Gallipoli. Sopraggiunge l'Entenza. Dissensioni co' Greci. Al fine le provincie d'Asia sono dafe in feedo agli Almovari. Assassini di a Ruggiero di Flor e de Catalani a Costantinopoli e Adrianopoli. Gli Almovari assediati in Gallipoli. L'Entenza colle navi diiserta la Propontidic, Sun'disefita e presa.

1V. Disperato proposito degli assediati. Loro duplice vittoria sopra i Greci. Doloroso fine di 60 prigiosi. La Tracia alla merce de venturieri. Sporreire loro: Presa d'Estagnara: Sterminio degli Atani. Le donne almovare di-

fendono Gallipoli da' Genovesi.

<sup>1</sup>V. I Turchi ed i Turcopili «Funiscono alla gran compagnia. Arrivo dell'Entenza. Sue gare col Rocafort. S'aviano verso la Macedonia. Scempio dell'Entenza e de'suoi seguaci. Discordie a Cassandria. Il Rocafort mandato in ceppi a Rapolj.

VI. Condizioni di quelle contrade. I Catalani si velgono alla Tessaglia. Giungono in Grecia. Mal ricompensati dal dnea d'Ateno, lo guerreggiano. Loro vittoria e acquisto del ducato.

... ... .......

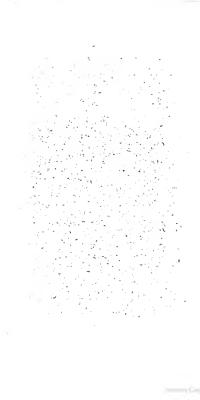

## CAPITOLO NONO

## La gran compagnia degli Almovari.

A. 1302-13

τ.

I soprusi de vincitori, il malcontento de vinti in sicilia erano alla fine riuscitì ad una rivoluzione; venti anni poscia di guerra non avevano potuto ricuperare ai Reali d'Angiò quanto un giorno era bastato a rapir loro. Invano Roma, Francia, Napoli e l'Ordine del Tempio avevano congiunto le armi centro il nascente Stato: invano li re medesimo d'Aragona le aveva rivolte contre il proprio sangue; quella fortuna che sovente fa parere follia un magnanima ardire, o sanno l'ignavia, si compiacque questa volta di coronare il generoso conato de Siciliani. Un principe della schiatta d'Aragona, fa eletto alla signoria dell'isola.

Ma quel trattato, che assecurava agli isolani pace e a. 1302 indipendenza, altri pericoli minacciava e per essi eper quei Catalani e Aragonesi, ch'eraño stati fedeli propugnatori della lero causa. Parte di costoro avevano seguito in Sicilia il re Pietro, allorché gli si era data in obbedienza: parte si erano-approdati con Giacomo e Federico di lui figliuoli e saccessori, sia che a ciò li chiamasse desio d'onore, o personale affezione al principe, o bramosia di preda, o bisogno. Sollecitati

nel 1396 dal re Giacomo d'Aragona a tornare in patria e ad abbandonare l'isola al suo destino, avevangli mandato in risposta « che siccome gli Aragonesi erano i, più liberi di tutti i popoli che obbedissero a re, le leggi comuni e le patrie costituzioni i scioglievano da qualsiasi obbligo di omaggio verso un principe che rivolgeva le armi contro uno Stato fondato dal' padre, posseduto dal fratello, e da lui medesimo già retto e difeso: rimaner adunque in Sicilia (1).

Chi di loro era cavaliere d'alto lignaggio, chi veterano invecchiato nelle guerre d'Europa; i più deriyayano da una stirpe d'uomini, che sugli aspri gieghi della Catalogna e dell'Aragona avevano serbato colle armi in pugno la propria religione e libertà intatta dalla prepotenza-de' Mori. Chiamavansi Almogavari, e da taluno anche Almoyari; ma se provenisse tale nome da nazione o da milizia; è incerto: Un berretto di cuolo, una succinta tunica, strette brache di pelle, una borsa ove mettere pane, selce ed esca, sia nella state sia nel verno erane unico fregio e veste a cotesta gente usa a stare due o tre di senza cibo ovvero col solo pasto d'erbe selvatiche. Sulle spalle portavano due saette, in mano una breve asta, al fianco una spada acutissima: con queste armi ratto erompendo, ratto ritraendosi trascorrevano due o tre giornate sulle terre de'Mori, vi mettevano insidie, vi mandavano ogni cosa a sangue ed a preda; poi ricchi di roba e di cattivi riparavano alle loro inaccesse dimore. togliendo al nemico la facoltà e di difendersi e ven-

<sup>(1)</sup> Hieron. Blancas, Comment: Rer. Arragon. p. 737.

dicarsi (I): Mancando ne'monti nativi la guerra e la tapina, cercavanle volontarii a soldi stranleri; è così come mercenarii erano ventuti in Sicilia, e come mercenarii vi na ventuti in Sicilia, e come mercenarii v'erano rimasi. Di loro agllità poi e fortezza narravnasi meraviglie: un Almoyaro sole a pie aver resistito a venti uomini d'arme, e uccisone cinque prima di cadere; un altro prigloniero alla corte-di Napoli avervi sidato, in campo chiuso qualsiasi cavallere armato di tutto punto, e con un dardo e una spada essorne uscito vittorloso.

Cosiffatta era la gente; che con egregi esempi di fedeltà e di valore aveva ajutato i Siciliani a riscattarsi dagli Angioini. Ma il sopraggiungere della pace la spingeva a dolorosi partiti. E in verità da una parte la lunga guerra aveva consumato nell' isola pgni cosa, sicche già le scorrerie risultavano di poco guadagno e di molto pericolo: dall'altra parte, la Francia, e l'Italia, già da loro combattute ed ora quiete per accordo, li respingevano da sè, nè le patrie terre d'Aragona, atteso la fiera risposta mendatane al re, mostravansi più propizie. Il restare adunque essendo impossibile, il muoversi malagevole, radunansi a segreto convegno i caposchiera, e, comprimendo per la necessità le private ambizioni, concedono a Ruggiero di Flor potestà di ricercare e trattar modo di uscire da guelle avviluppate condizioni.

Niuno meglio di Ruggiero aveva dato a divedere in se stesso la potenza di quello spirito di ventura, che agitava gli individui nel medio evo. Il padre suo,

<sup>(1)</sup> Bern. D'Esclot, Hist, Calidaun, L. H. (ap. Duc. Gloss.).
— Muncada, Hist. de Perpédit. etc., L. I. ch. V.J.—Amari, Un periodo di St. Sivil, c. IX. p. 106, e Doc. 24, 22, 23.

tedesco di nazione, era stato falconiere dell'imperatore Federico u : la madre l'aveva partorito à Brindisi, ov'era nata, in vivere più che agiato. Ma'a un tratto le spade angioine a Tagliacozzo, ed i rigori del fisco rapirono al giovinetto padre e sostanze: la povera genitrice con quelle masserizie che potè trafugare alla ranacità de'vincitori, riparò alla meglio in una casetta sul lido di quel porto; e quivi la miseria e l'oscurità parevano serbate in retaggio a lui, che pur doveva sedersi accanto all'imperatore d'Oriente. Se non che un di eccoti-arrivare nel porto una nave dell'ordine del Tempio affine di pigliarvi, savorra e risarcirsi. Mentre stan rattoppandola, non e a dire se il piccolo Ruggiero Vi faccia frequenti visite, e sguizzando fra calafati e mastri d'ascia non si sollazzi tutta la giornata a saltare di trave in trave, e arrampicarsi su per gli áttrezzi. Infine la sua agilità; il suo ardire, certo suo straordinario aspetto ne invogliarono in guisa il capitano del Tempio, che chiese e impetrò dalla vedova madre di lui la licenza di condurlo seco.

Di 48 ani, Ruggiero era il più valente mozzo della ciurna; di 20. Il gran mastro dell'Ordine loi vestiva frate sergente, o gli confidava il Falcone, grossa nave allora atlora comprata da Genovesi. Con esta all'assodio d'Acri fece il garzone buone prove di se: na quando, presa la città, dovettero i cristiani qua e là andare in traccia di nuovi ricoveri, fu chi l'accusò d'essersi indegnamente arricchito colle speglio degli csuli rifuggitt al suo bordo. Per conseguenza Ruggiero, paventando sia l'ayarizia e invidia altrui, sia la propria coscienza, sguernita la nave, cansossi a Genova presso un Ticino Doria, armò in guerra un

altro legno, e l'offerse a'servigi del re di Napoli, Ributtato dall'Angioino, passò in Sicilia presso il re Federico. Quivi ottenne facile accoglimento e larghe provvigioni : quivi in capo a tre anni fu per sua bravura creato vice-ammiraglio, ammesso nel real consiglio, e învestito di due castella e dell'isola di Malta (1). Era Messina travagliata da crudel fame; chè il nemico con grandissima armata da più settimane le stava sobra. ne appariva alcuna via di sovvenirla: Ruggiero presentossi al cospetto del re, ne ottenne 12 galee, le empie di grano a Sciacca; poscia appena che vede gonfiarsi il mare e rosseggiare come per vicina tempesta, scioglie le vele, e innanzi di, traversato il naviglio angioino, entra nel porto di Messina (2). Queste gesta, e le prede fatte sui nemici, la pfratica esercitata su tutte le spiaggie del Mediterraneo, la sua audacia, la sua liberalità, la sua franchezza l'accrebbero poi tanto di navi, di seguacl e di ricchezze, che in lui (come nel più valente) rimisero le loro sorti i capi delle bande catalane.

Non si tosto aduque Ruggiero ebbe ricevulo dai a. 1301 compagii quell'inarico, che coll'assenso del re allesti una nave, e sorra esa inivò due legati a Costantino-poli, affinche vi cercassero condizioni di assoldamento presso. l'imperatore Audronico Paleologo: Era la stagione in cui il trono. de' Cesari dovera tollerare il sommo dell'infamia, come già era statò specchio della più alla gloria e possanza. I Turchi, rilevando il capo dalle disfatte ricevitu da Tratari, binnevano le scor-

<sup>(1)</sup> Muntaner, Chron, & Arragon., ch. 191 (ap. Buchon, t. VI) - Muncada, cit. ch. 3.

<sup>(2)</sup> Amari cit. c. XVIII. p. 269.

rerie fin sulla spiaggia d'Asia rimpetto a Costantinopoli; e mentre Otmanno nella Bitinia stava radunando intorno a sè le forze che dovevano abbattere l'ultima parte del romano impero, il vile Andronico spogliava d'arme e di cavalli i proprii sudditi por fornirne diecimila Alani, venutigli a'servigi dalla'sinistra sponda del Danubio. In tali estrentità le offerte de venturieri Spagnuoli parvergli scese dal cielo: quanto seppesi chiedere da legati, tutto fu assentito, pecunia; onori, potenza: « quattro oncie d'oro di soldo al mese agli uomini d'arme, due a'cavalleggieri. quattro a capitani di cinrma, una al nocchieri e pedoni, 20 tari a'balestrieri; le paghe anticipate di quattro mesi: due mesate oltre il scrvito a chi poi volesse tornare in patria: a Malyasia fossero pronti i viveri e le prime paghe; frate Corberano d'Alet avesse l'ufficio di siniscalco; Ruggiero quello di granduca o general capitano del mare, e menasse tosto per isposa Maria, nipote dell'imperatore e figliuola di Azan, re della Bulgaria 1.

Cor questa accordo licenziati gli ambasciatori, tornarona in Sicilia, recando a Ruggiere il cappello, la bandiera e il bastone di granduca, e bolle d'oro contenenti i patti e i privilegi. Cominciossi pertanto a metter mano all'impresa. Ruggiero mando per ogni parte l'avviso a chiunque volesse venire seco lui, fosse soldato a pie pd a cavallo, di qualsiasi nazione o setta, che si trovasse a Messina dentro certo tempo; poi lo vedresti afrettarsi a vendere terre e suppellettili, fornir uavi, comprar armi, stipendiar nocchieri e marinai, pigliare a prestito ventimila bisanti dai Genovesi, affrettar gli uni, riunire gli altri, ed ogni cosa sopravvedere e comandare. Il re lictissimo di levarsi d'attorno quelli oramai incomodi ausiliarii, offerse loro per la partenza denaro, navi, biscotto, formaggio, carne salata, aglio e cipolle.

Raccoltesi così, specialmente colla pecunia di Ruggiero, trentasei vele, a Messina si fe' la generale rassegna delle squadre. Noveraronsi quattromila fanti almovari, mille uomini di ciurma, e mille cinquecento militi ottimamente forniti d'ogni cosa, tranne di cavalli. I più erano Catalani e Aragonesi, e traevano sceo le proprie donne e figliuoli; ed alcuni v'erano purc nativi della Sicilia e dell'Italia, a cui non aveva sofferto l'animo di separarsi dagli antichi camerati. Primeggiavano, dopo Ruggiero, un Ferdinando Ximenes di Arenos, un Ferdinando d'Auny, un Corberano d'Alet, un Pietro d'Aros, de' più segnalafi gentiluomini d' Aragona. Berengario di Entenza, suocero di Ruggiero di Loria il gran difensore della Sicllia, sia per gelosia di obbedire al granduea, sia per la fiducia di effettuare di per sè un'altra impresa con certe genți aspettate dalla Spagna, si rimase in disparte (1): e ne segul l'esempio Berengario di Rocafort, occupato tuttavia nel vendere al re di Napoli certe sue castella di Calabria. Tutti gli altri, come fu il di fissato, salparono allegramente da Messina, sventolando a poppa gli stendardi di Sicilia, d'Aragona e di Ruggiero di Flor (2).

<sup>(4)</sup> Sembra che costui, forse mosso dalle istanze del Loria, avesse nella guerra antecedente tradito Otranto all'Angioino. Quindi per non so quale sopetto era stato imprigionato. Il fine rimesso in libertà per le preghiere di Giacomo d'Aragona, era tornato a servitlo. Amari cit. c. XVI. 339.

<sup>(2)</sup> Muncada cit., l. I. ch. 6. - Muntaner cit., ch. 201. -

ÍI.

Vento favorevole e dorati sogni sugli eventi futuri, ampii rinfrescamenti e grandi onoranze a Malvasia rallegrarono ai venturieri la prospera, navigazione. A Costantiropoli Andronico e Michele, suo figlinolo e socio nell'imperé, li accolsero cone gente aspettata per propria salvazione. Il giorno dopo-furono distributti alla soldatesca quattro mesi di paga, e con regale magnifectara si die 'principio aggi sponsali di luggiero colla, principessa Maria.' Ma sopravvenne a' disturbar le feste un sanguinoso 'accidente, quasi per fátal segno di quello che cese preharavano apprentata segno di quello che cese preharavano.

Avevano I Genovesi, veduto mal volentieri l'arrivo di coteste schiere, le quali erano certamente per diminurie la grande influenza, che il commercio, le ricchezze, la popolazione, le fortificazioni della vicina cotonia di Galata-asseguravano ad essi nella città capitale e nell'impero (4). S'aggiorigeva la gelosia antica verso la nazione Catalana emula loto nel commercio del Mediterraneo, e sostentirice di quella Pisa, else appena da pochi lustri poterone chiamare vinta. Era al contrazio negli Almovari stimolo di malanimo verso i Genovesi il debito de ventimila pisanti testé contratte, l'acerbità cella quale appena giuntin'erano stati richiesti, e il naturale dispetto della forza contro la ricchezza. Lieve accidente appicca fuovo all'esca apparecchiata. Un Almovaro tutto froe selvaggio, veggendosì, veggendosì con su con contratta. Un Almovaro tutto froe selvaggio, veggendosì, veggendosì con contratta. Un Almovaro tutto froe selvaggio, veggendosì con contratta Un Almovaro tutto froe selvaggio, veggendosì con contratta.

Ducange, Hist. de Constantin, L. VI. § 23-46. — Georg. Pachym. Hist. Andron. L. V-VI. — Niceph. Gregoras, Bysant. Hist. I. VII. 64. – Nicel. Special. VI. § 11. 10. – Nicel. Special. VI. § 1. (1) Sauli, St. della colonia di Galata, l. III. 150.

per la via fare i visacci da un Genovese, detto fatto gli cacciò la daga nel pétto. Quel sangue fu segnale di battaglia; quinci- accorrendo i Genovesi col gonfalone spiegato ad assalire i quartieri degli Almovari alle Blancherne, quindi tracudovi dagli altri slti la cavalleria catalana e aragonese. Dissesi che l'imperatore Andronico gustasse dapprincipio, con diletto l'atroce spettacolo dalle sue finestro, sclamando, aver alfine trovato gli insolenti Genovesi il loro castigamatti. Però, quando il sangue cominciò a scorrere per le vie, e costoro sgominati dalla cavalleria e percossi da'fanti accennavano di fuggire, allora il pericolo di (ialata, emporio di tante ricchezze, l'indusse a inviare il gran Dungario per sedare il tumulto. Vittima del suo zelo, fu il miscro ammazzato da'Catalani non usi a distinguere i reali ministri : nè così presto sarebbesi rimasa quella strage, se Ruggiero ccdendo alle sunplicazioni dell'imperatore non vi avesse posto fine collà sua presenza. L'onta della disfatta e il rammarico di tre mila morti accrebbe ne Genovesi quel; l'odio verso i venturieri, che con danno comune poco stante scoppiò. Audronico premio l'obbedienza de' Cataloni con un mese di paga.

Pochi giorni dopo questa sanguinosa quercla, l'imperatore, convocati à sè i capitani, dichiario loro-vessere sur brana che trasferissero in Asia le apmi contro i Turchi; domandarlo le strettezze della città di Filadella assediata dal principe di Carantania, domandarlo la necessità di allontanar tosto agni fomento di novello, incendio co Genovesi ». Ruggiero a nome di tutti offri d'imbarcare incontauente per Cizico, pur che il comando della flotta venisse conceduto a uno Per I. de'suoi. Conseguita infatti la domanda, sciolse senza indugio verso il capo Ariace, insieme con due elette schiere di imperiali edi Alani, guidate da Mazulo e Gregorio capitani greci.

Un sottil istmo congiunge all'Asia il promontorio dove le rovine di Cizico giacciono ammontate tra fertili colline e verdeggianti vallette : una muraglia lo separaya da'Turchi, che quel giorno stesso gli avevano dato inutilmente un assalto. Ruggiero, tosto che riconobbe che il nemico, ignaro del pericolo, alloggiava in gran sicurtà colle sue famiglie oltre la muraglia fra due rivi, disegnò per l'alba seguente di coglierlo alla sprovveduta, e segnalar con una brava fazione il proprio arrivo. Nè mal si appose: chè sbaragliati dall'improvviso assalto, invano gli infedeli si difesero con guella disperazione che inspiravano loro le mogli e i pargoli nel campo stringentisi insieme e gridanti merce. Tranne i fanciulli, ninna vita fu risparmiata: quattro galere portarono in fretta a Costantinopoli l'avviso della vittoria, ricche spoglie per Andronico e Michele, e preziosi doni alla donna e alla suocera del granduca.

del granuca.

La fama di così grande e subita vittoria-sbigotti, A. 1301 anzichè all'egrare, il timido e geloso animo de Greci.

Sopra ogni altra sè ne corrucció Michele, a cui una simile intrapresa era due volte riuscita vana; e gil dierono motivo-di onestare con più nobile fine la privata invidia le-titubanze degli Almovari, che, invece di compiere la vittoria colla liberazione di Filadelfia, si tornarono indictro al capo Artace. Qual ne fosse il motivo è incerto. Certo fu, che quelle ingiurie che avrebbero dovuto sopportare gli infedeli, sopportarono tutto

40

quel verno i Ciricesi-Aveva bensi Riggiero deputato sel cavaltéri catalani e sel comini del paese a distribuire gli alloggi ed a fissate il prezzo de viveri e dei foraggi. Ma chi pon feno alla foraz, quando la disciplina non la tempera? e qual disciplina può avervi, quando il capitano riceve il suo potere dal comun voto, tanto dura quanto il volere dei soggetti? Bensi Perdinando. Ximenes saegno di partecipare più a lungo in quello strazio di popoli, e se ne parti, ri-volgendo con chi il volle seguire le prore all'Italia.
All'apriris della primavera Ruggiero, sompre guar-a, 1 os

dato dispettosamente da Michele, sempre accarezzato da Andronico, fu a Costantinopoli colla sposa per cencertare le fazioni di quella campagna. Stabilitosi di liberare Filadelfia dall' assedio, e di proseguire la guerra nell'Anatolia, tornò a Cizico con una quantità di denaro molto superiore alle debili condizioni dell'impero. Quivi trovando che i suoi soldati hanno di parecchi mesi oltrepassato nello spendere le paghe ad essi dovute, e che i Greci creditori perciò ne stanno di malissima voglia, ordina, che pel di seguente ognuno s'assembri in piazza colte polizze dei rispettivi debiti autenticate da' deputati agli alloggi. Venuta l'ora, e intimato silenzio, il granduca (nurra Raimondo Muntaner che vi era presente), - si assise sotto un grand'olmo; poi, fattosi recare tutti i conti, e messili sopra un tappeto, levossi e disse: « Brava gente, io vedo con piacere che vi garba ch'io vi sia signore, e che siete pronti a seguirmi dovunque io vi guidi. Ma intanto vedo altresi che altri è trascorso tre ed altri quattro volte più nello spendere di quello che a ragione avrebbe dovuto. Stando a'patti, avreste adunque a far quaresima tutto l'anne: pure, per la gloria di Dio, per la gioria di quest'impero, per l'amor mio verso di voi, non voglio che ciò succeda. Ascoltatemi impertanto : per grazia speciale quel che è stato, sarà stato : le paghe vi si shorseranno nette; e di presente tutti questi conti andranno alle fiamme. I creditori presentando le loro carte a' nostri tesorieri, verranno incontanente soddisfatti » (1). - Al grande annunzio un grido di giola si levo alle stelle; e mentre il fuoco va consumando le odiose scritte, avresti mirato l'ebbra soldatesca precipitarsi intorno a Ruggiero, e qual baciargli le mani e qual toccargli, le vesti, e tutti rendergli grazie, e l'un coll'altro innalzarne le lodi. Si computo quel dono a otto mesi di paga. Il giorno dipoi Ruggiero addoppiò la gioia universale, invitando i venturieri a riscuotere i quattro mesi delle paglie servite, e intimando la spedizione al 9 di aprile. Ma poco manco che ogni cosa non fosse mandata a monte da un improvviso accidente.

Nata per cagione di denne questione tra alcuni Alani ed Almovari, quelli nel calore dello selgmo escizono a dire, essere buoni a mandare il granduca per la medesima via, per la quale atevano mandato il gran Dungario, già da essi uccisá a freceitte. Quei propositi furono riportati a Ruggiero: ne appena ammotta, che ecco di suo ordine o consenso invadersi dagli Almovari con tal furore il quartiere degli Alani, che, se il buio o, il sospetto dei paesani non avessero imposte modo alla strage, niuno di essi sarebbe scampato dal filo delle spade catalane. Vittima della in-

<sup>(1)</sup> Muhlaner cit, ch. 204.

fame carnificina fa un giovinetto figliaclo di Giorgiocapitano di quella milizia. All'albeggiare gli Almovarl, faccozatisi insieme, ricominciareno lo scempiò, fincbe degli avvessarli chi si finggi, chi vi rimase estinto. Solo mille uomini a forza di pregliere acconsentirono a soffermarsi con Giorgio, che rifuttando l'oro offertogli in compenso del fagliuolo, dissimulo l'ingiuria e preparò la vendetta.

Questi alia meglio questi innulti, escirono gli stendardi dal territorio di Cizico verso Filadelfia, chigimati instantente in inito da tutte quelle provincie. I Turchi, abbandonado di mano in mano il paese, riunironsi sotto Filadelfia col principe di Caraniania, e vi acceptanono hattighia. Combatte per gli infedelli il numero; combatterono pei cristiani il valore, la esperienza e le buone armature. Alfine l'impeto ferocissimo de Caraniani fir reso vano dall'agilità degli Almovari: di ventinila armati (se non mente la fama) appena 1000 fanti e 300 cavalli fuggiposo in salvo. Filadelfia accoles festosa i suoi liberatori.

Al rumore di tanta vittoria le provincia dell'Asia, che s'erano veduto rapire da Musulman mogli, prote-sostanze e religione, cominciarono a, rilevare il capo Cule apri le porte al granduca; Trita fa liberata da imminente dedizione, Lissa assecurata con buon presidio; Magnesia eletta per quartier generale, dove anmassare i tesori rapiti a Turchi in guerra, oppure a'Greei cei terorie, celle torture.

In questo mezzo approdavano ad Ania la Rotta estalana e Berengario di Rocafort, che, vendute finalmente al re di Napoli le castellà da luï tenute in Calabria, con mille Almovari e 200 cavalli cra venuto a

......

congiungersi ai vecchi amiei. Poclii giorni appresso coi ricchi triptuti raccolti nelle città sottomesso vi arrivava eziandio Ruggiero di Plor, incontrato a festa fuor delle porte da'nuovi compagni. Consultossi allora de'disegni della prossima guerra. I capitani, considerando la piccolezza dell'esercitò, staine la quale non si poteva nè abbracciare un vasto paese, nè occupare terre munite, opinarono di macciar d'itto al nemico rifiaro battaglia. Distribuito perciò un mesò di paghe alle soldatesche, col favore di certa-rotta data agli infedeli solto le mura, escirono a spedizione verso l'Armenia. Rüggiero ebbe il comando della cavalleria, il Rocafort quello degli Almovari; Marulo serbossi il governo delle greché, militie.

Così ordinati traversarono la Caria e la Cilicia, e quanto spazio s'estende fra Ania e il monte Tauro, camminando a piccole giornate, e dando la prima volta lo spettacolo d'un esercito cristiano a generazioni già nate sotto il giogo turchesco. Nelle gole del Tauro gli attendevano gli infedeli in imboscata: ma ben tosto, essendo stati scoperti dagli scorridori, ne sboccarono fuori ad ingaggiare battaglia in numero di ventimila fanti e diccimila cavalli. Erano i Catalani a questo número l'un cinque: se non che stavano per loro i vantaggi dell'eurépea civiltà contro la barbarie di popoli non ancora divezzi dal vivere errabondo. Un tuono di mille voci die segno del primo affrontarsi: e veramente il cozzo de'Musulmani fu tale, che l'ordinanza de'Catalani balenava, se il grido di Aragona, Aragona, elevato dal granduca e ripetuto da tutti, non avesse rinfrancato gli spiriti. Da questo punto la vittoria, benchè fieramente contrastata, fu certa, Durò fino a notte l'uccisione: il sole risorgendo mostrò alle squadre gli effetti della loro bravura: monti d'uomini e di cavalli uccisi, o morenti, diciottomila cadaveri di Turchi, e tra la polvere e il sangue, fra l'armi e le insegue, gli ori, gli argenti e, le seriche vesti già-da vinti rapite a Greci, ed ora dai Catalani ritolte a rapitori.

#### 111.

Il sopraggiungere dell'autunno, la poca conoscenza del paese, e quindi la rubellione de cittadini di Magnesia posero termine alla spedizione. Invano questa città. cui i tesori lasciativi da Ruggiero è le enormi imposte a vevano spinto a opprimere la guarnigione Almovara, invano fu oppugnata con tutti gli sforzi dell'arte e dello sdegno. Durava ancora l'assedio, allorchè da Costantinopoli, dove quel tanto menar d'armi non era, troppo gradito, giungeva ordine di affrettarsi a raggiunger Michele figliuolo dell'imperatore alla guerra di Bulgaria. I soldati sdegnando di abbandonare con vergogna tanta preda e vendetta, diedero ancora un ultimo e vano assalto alle mura di Magnesia: poi marina marina, quasi sempre a veduta della flotta, s'avviarono verso l'Ellesponto. Ma non erano apcora pervenuti in faccia a Gallipoli che già Andronico sbigottito mandava a dir loro di fermarsi, e per mezzo della nipote e della sorella esortava Ruggiero a lasciare in Asia l'esercito, ed unirsi con soli mille uomini alle schiere imperiali. Rifiutata la proposta, acquartieraronsi gli Almovari al dila dello stretto sul promontorio di Gallipoli, amenissimo Iuogo, cui tre mari e vetusie memorie e stupendo spettacolo di natura ren-

Belle accoglienze aveva l'imperatore, avevano gli abitanti accorsi in folla a incontrarli, preparato a Ruggiero ed all'Entenza, teste sopraggiunto dall'Italia con mille Almovari e 500 cavalli: ma quando si venue a parlare degli stipendii dovuti alle soldatesche, altri furono i fatti dei ministri, altre le melate parole del Paleologo, Solfevavano l'animo de Greci contro si Catalani i Genovesi, che, afforzatisi di buone mura in Galata, quasi che la sede dell'impero corresse pericolo, sclamavano: « affestirsi in Occidente una potentissima armata per impadronirsi di Costantinopoli: il fratello naturale del re di Sicilia prepararsi all'impresa : i Catalani; dopo essersi inviscerati nel cuor dell'impero, straziarlo ora colle rapine a guisa di nemici : Berengario di Entenza con tanti compagni teste afrivato a Gallipoli precedere il pederoso naviglio che si apparecchia a Messina, Quanto a sè stessi, offrire per ben pubblico 40 navi pronte a far vela, e 50 che si metterebbero in assetto tostocho si avesse promessa di pagamento per quanto lontano . Aggiungevano materia al terrore di Andronico ed alla rabbia di Michele gli esagerati racconti de creduli o de maligni sul valore, sulla insolenza, sull'ambizione de Catalani. Ne accendeva leggermente gli animi la npova tenzone sorta in corte tra Ruggiero e l'Entenza, volendo Ruggiero investire l'amico del proprio ufficio di granduca, protestandosi l'altro di non accettarlo primachè Ruggiero non fosse fregiato delle insegne di Cesare. A ciò s'aggiunga il femminile chiaccherio di Irene e di Maria, suocera l'una, moglie l'altra, entrambe partigiane ardentissime di Ruggiero, sicehè tra Genovesi e Catalani, Michele e Ruggiero, sorella e nipote, confondevasi in mille consigli Tanimo imbelle del Palcologo.

Fu la conclusione degna di un greco imperatore. A. 1306 Dapprima negò risolutamente di pagare le schiere: poscia, atterrito dalle scorrerie degli Almovari, concesse a Ruggiero ed a Berengario quanti ufficii senpero desiderare; assenti a tutto, promise tutto, e did ordine che fosse tosto sborsata la prima rata degli stinendii. Ma le monete erano state coniate di falsa lega; i Greci negarono di riceverle in pagamento dai Catalani: i Catalani vollero farle accettare per forza, e trascorrendo di eccesso in eecesso ridussero a deserto il paese attorno, Ruggiero per non rendersi maggiormente sospetto a'suoi, rifiutò le insegne di Cesare: Berengario, gettato in mare il cappello ducale, lo raggiunse a Gallipoli; e mentre fra queste gare l'isola di Chio cade in preda de Turchi, e Filadelfia recinta di più stretto assedio tollera gli estremi della fame, Michele, accampato presso Adrianopoli, si dispone a sterminare ad ogni costo la stirpe dei ladroni almovari.

Dopo molte tergiversazioni alfine l'imperatore s'appigliò al temperamento di concedere in feudo a'venturieri le provincie dell'Asia: e andassero, se le conquistassero, se le godessero in omaggio dell'impero; ma oltre i soldi serviti, altra provvigione più non pretendessero che un donativo annuo di trentamila ducati, e di cento-ventimina moggia di grano (1) «

(1) Muncada, II. 6. - Muntaner, ch. 212. - Pachym. l. cit.

Accordato il patto e giurato sulla effigia della Vergiote, Riggigiero coll'assenso de solidati accettò le insegne di Cesare, sollic reti ordite dal pictore alla virtà; quindi, presi seco mille fanti e 300 cavalli, si mosso verso Adrianopoli per pigliarvi comuliato dai principo Michele:

Militava allora nell'esercito imperiale Giorgio, capo degli Alani, il cui figlinglo l'anno superiore era stato vittima del furore degli Almovari. Costui fu strumento della vile politica de Paleologhi. Infatti mentre Ruggiero, ignaro della propria sorte, abbandonasi col principe Michele alla gioia di un solenne convito, ecco Giorgio con alquanti seguaci precipitarsi nella sala, atterrario a colpi d'azza, recidergli il capo ; e lasciarne il cadavere mutilato tra le reliquie del festino. A quel segnale tutti i Catalani del suo seguito vennero senza pietà sterminati : quanti se ne trovavano a Costantinopoli, col ferro e col fuoco vi furono distrutti dal popolaccio furibondos e trentamila fanti e quattordicimila cavalli dell'esercito di Michele si partirono per sorprendere Gallipoli. Già oppresse dagli scorridori le schiere almovare qua e la disperse pe'villaggi, sarebbero i Greci senza dubbio riusciti nel loro intento, se alcuni pochi fuggendo per miracolo fra le tenebre in città non avessero destate all'armi i compagni. Allo schiararsi del giorno si scoperse poco lunge il grande esercito degli imperiali, e si seppe della uccisione di Ruggiero, e di tutte le altre stragi. A quella vista, a quelle novelle, il furore degli Almovari non ebbe più freno; chiunque fu rinvenuto di stirpe greca in Gallipoli andò al filo delle spade: alla morte vennero aggiunti strazii, a'quali la storia abbrividisce; poi a spedir legati che dichiarino guerra all'imperatore, e sfidinlo come traditore a corpo a corpo, a dieci a dieci, a cento a cento; quindi mandare giuramento di fedeltà al re' di Sicilia, e implorarme l'abto, de difriglicio affine' di conquistare il greco impero; no frattanto tralasciar gli ordini di una buona difesa; ma con una immensa fossa scavata avanti alle case, preparare contro agli assalti insuperable riparo.

Allostanato così il primo percello, Berenjario di Estenta con 3 galee e, 18 harche risolse di inferire guerra e chi la inferiva: Le ricche sponde della Propostide fiirone allora mandate a ferro e fuoco della vicca mabbia de venturieti; i quali, ebbri di vendetta, appena penavano a salvar sulle navi gli ori e gli argenti; ne' perdonavano ad età ne a sesso: anzi le fiampie di Recrea svegliarono Andronico segnante le reliquie de Catalani fuggiasche verso l'Italia, e quando il suo figliciolo Giovanni; mandato a combatterti con'um unitico aforzo di genti, torno rotto e sangui-noso senza etercito, Costantinopoli stessa ne tremò.

Tanti progressi un impensato accidente, interrupe. Mentre dimorava a cena antichevolmente presso il capitano di certa fiotta genovese, Berengario, di notte, con tutti i sudi più cari fu sostemulo prigione: le sue navi senza far difesa vennero assalite è prese; quella sola, che potè difenderal, non prima fu acquistata, che venissero morti quanti yi stavano soprà. Un di Raimondo-Muntaner, ile serittore di queste cose, vide passare sotto Gallipoli le mavi traenti a Genova incatenato il forte guerriero; e coll'oro raccolto in fretta fra' compagni accorse affettuosamente per riscattarlo; ma que Genovesi, che ne avevano rifutato venticinquemita ducati dall'imperatore, stettero saldi a volerlo menare seco. I due vecchi amici non sepza lagrime si separaroto a forza (1).

IV

A'Catalani, ridotti dopo tante percosse a 1256 fanti e 200 cavalli, rimase per ultimo scampo il coraggiodella disperazione. Commessa pertanto la somma delle cose nel siniscalco Rocafort e in dodici consiglieri, impressero sui sigilli e sulle patenti un s. Giorgio colla leggenda: L'oste de Franchi che regnano in Francia e Macedonia; poscia, affinche altra via più non resti che vincere o morire; per generale deliberazione sommergono quasi tutto il naviglio: Qui l'affetto religioso forniva sostegno all'ira, alla brama d'onore, alla disperazione; posciachè que'Greci, quegli Alani, que'Turcopili che stavan incontro ad essi, non erano cattolici: e mentre eglino prostrati innanzi all'insegna di san Pietro innalberata sulle mura intuonavano la Salve alla Vergine, un nugoletto apparso d'improvviso nel ciel sereno li aveva innaffiati di una leggicra pioggia; e tosto, finita la preghiera, era svanito. Passarono quella notte a pulire le armi e a confessarsi. Sorta appena l'aurora, gridando : Avanti, avanti! Aragona e s. Giorgio! si avanzarono in una schiera contro il nemico. Durò la zussa sino a notte, gloriosa agli Almovari, contraria a'Greci, che furono inseguiti fin 24 miglia dentro terra, fin molto spazio nel mare sopra le barche, ove la furia medesima del fuggire li spense. Il giorno dopo i vincitori, stiman-

<sup>(1)</sup> Muntaner, ch. 218.

done l'uccisione iu ventimila fanti e scimila cavalli, n'ebbero meravlglia, e riputarono che per castigo di Dio l'un l'altro si fossero trucidati (4).

·La vittoria procacciò armi, destrieri, vittovaglie e seguaci spagnuoli, italiani e françesi, marinai, mercatanti e venturieri: ne cotesto soccorso apparve soverchio, allorquando si conobbe per certo, che l'imperatore Michele con tutte le forze si apparecchiava in persona a guerreggiarli. Non per questo gli Almovari dubitarono di uscirgli mcontro. Dopo avere camminato tre di per la Tracia saccheggiando e struggendo. posaronsi ai piè d'un monticello, dall'altra parte del quale già stava accampata la vanguardia nemica. Il mattino seguente, superato il giogo, miraronsi innanzi nella grande pianura ottimamente schierato il numeroso esercito dei Greci. I fanti nel mezzo, la cavalleria alle ale, una schiera di riserva alle spalle i tremila venturieri raccolti per tutta Europa's'innoltrarono allora a battaglia contro, lo sforzo dell'impero d'Oriente: Ne fu la fortuna avversa al valore. I Greci abbandonati dagli Alani e da Turcopili mercenarii, furono prima rotti che raggiunti: sostennero alquanto il combattimento i cavalli traci e macedoni, e dopo la loro disfatta lo stesso Michele, che alla disperata si cacció tra i nemici: ma alfine, abbattuto anche lui e ferito in viso, altro più non si vide che fuga e strage. Le belle provincie della Tracia rimasero preda al furore de'vincitori. Pactia e Rodosto, adequate al suolo, pagarono il fio degli ambasciatori catalani quivi presi e squartati.

<sup>(1)</sup> Muntaner, ch. 220. — Giorgio Pachimero (Hist. Andron., V1. 30) con opposta esagerazione riduce quel numero a 200.

La fama di questa vittoria fu cagione in Adrianopoli di un doloroso caso. Serbayansi colà in una torre incatenati sessanta di que Catalani, che avevano accompagnato al fatal viaggio Ruggiero di Flor. Costoro, inanimiti dal terrore sparso universalmente fra i Greci, ropipono i proprii ferri, ed în segreto si accingono ad aprire la porta della prigione. Ma l'intrapresa è scoperta ; la porta resiste al più disperato sforzo, e già la torre è circondata di popolo. Afferrano allora i prigionieri quelle armi che troyano ; e da'merli, e da'hallatoi respingono con valorosi colpila moltitudine di quei che avvicinano le scale o tentano l'entrata. Per ultimo le fiamme furone adoperate da' Greci contro, quelli che il ferro non valeva a domare. Circondati da enormi cataste di materie ardenti. i Catalani semiarsi segultarono sino all'estremo a l'anciar pietre e dardi: poi quando vivere e pugnare più non possono, dannosi gli ultimi abbracci, si fanno il segno della croce e si precipitano nel vasto rogo. Vidersi due fratelli, giovani d'alta stirpe e coraggio, stretti nelle braccia l'uno dell'altro, gettarsi nelle fiamme e appena scampati dal fuoco perire sotto le spade. Dei 60 Catalani un solo fe'qualche dimostrazione di arrendersi, e venne da'compagni precipitato (1). S'aggiunse alle vittorie degli. Almovari l'arrivo di

A. 1307 Ferdinando Ximenes con 80 soldati, che nel tornare in Sicilià avendo trovato conveniente partito presso il duca di Atene, vi si cra fermato a'servigi; finchè le necessità de'eompagni nol chiamareno ad esporre per cesi da bravo cavaliere gli averi ed il sanguo. Allora

<sup>(1)</sup> Georg. Pachym. VI. 37.

gli Almovari scelsero a piazze d'arme verso il mare Egeo Medito, verso la Propontide Rodosto e Pactia, e destinarono Gallipoli sotto il governo del Muntaner per quartier generale, dove mettere le donne, i vecchi, gli infermi, le prede e le munizioni : quindi non ebbe più freno la loro temerità. Bisanzio stessa parecchie volte contempló l'arsione de' villaggi propinqui. Certa notte Pietro di Naclara almovaro perdette al giuoco tutti i danari; al mattino monta egli a cavallo co'suoi figlipoli, e traversando 25 leghe di paese nemico, prima non s'arresta che nei giardini di Costantinopoli. Onivi s'abbatte in due mercatanti genovesi. e detto fatto li menò seco prigioni. Tremila perperi d'oro, che ne trasse di riscatto, il compensarono poi largamente del denaro perduto e di quel po' di fatica (1);

Un di tutte le squadre unite penetrarpio fin sotto Estagnara, città piena di traffico e di gente nel Ponto Eusino, la sorpresero, ruppero le dighe, incendiarono te case, e alfine l'abbandonarono all'onde e alle fianune. Erano nel porto quatro galee, già state prese da Greci a Catalani al tempo della uccisione di Ruggiero; queste sole cariche di bottine e di prigioni furono condotte pel Bosforo in triono a Gallipoli.

Un plato di giunes avviso alla compagnia, che gli Alani licenziati dai soldi dell'imperatore, con tute le loco famiglio è ricchezze, eransi incamunitati per ritornare in patria; e tosto, benche tuta la Tracifistia di mezzo, si risolve di raggiungerli e sterininariti. La memoria dello scemplo di Ruggiere muoveva gli Al-

<sup>(1)</sup> Muntaner, ch. 221.

movari ; l'appetito del ricco bottino li aizzava altresi. In capo a dodici giorni di marcia raggiunsero il nemico alle pendici dell'Emo , e avendolo circondato si che non potesse più ritrarsi, gli presentarono battaglia. Oui gli Alani combatterono per se medesimi . per quanto avevano al mondo di più caro; e la tenzone lu disperata. Giorgio, l'uccisore di Ruggiero, cominciolla, precipitandosi con mille compagni sopra la cavalleria catalana. Contrastossi per emplazione, per ira, per capidigia, per disperato proposito, fanti e cavalli insieme mesculati corpo a corpo, l'uno; addosso all'altro, come la sorte prepara. Quando Giorgio co'suoi fu cadnto, invano gli Alani s'avvisarono di triheierarsi dietro i carri: mescolati a'vinti v'entrarono, i vincitori, e colà dentro non fu più che un orribile spettacolo d'uomini, di donne, di fanciulli e di animali feriti, fuggenti, semianimi, Tatora l'affezione a' proprii agevolò la strage: chè mentre si studiano a mettere sui cavalli le donne, e raccolgono i bimbi, e a piè, di sotto i colpi ostili li trascinano seco, le spade almovare confondono varia età: vario sesso in una morte. Invano tal madre si pose a schermo della prole innocente; invano tal guerriero pugnando e fuggendo tento di salvarsi colla famiglia portata seco in groppa: fu chi disperato di trarre con se la giovane sua sposa, le si rivolse un'ultima volta, la baciò, l'abbracciò; poi, troncatole il capo, scagliossi in mezzo a nemici. In sostanza, di novemila Alani trecento soli scamparono. e

Mentre queste cose accadevano alle falde dell'Emo, le donne almovare rimaste a Gallipoli sotto il comanda di Raimondo Muntaner cancelliere e mastro razionale della compagnia, difendevano quelle mura a petto a petto da Greci, e Genovesi. Duro il contrasto finche duranono le freccie agli assalitori. Allora il Muntaner sorti con sei cavalli e, cento fanti, li caricò, li ruppe, e insomnia-li respinso alle navi con molta strage ed uccisione del loro ammiraglio (1). Il di seguenteggii Almovari ritornanti dall'alantea vittoria scontrarono fuòri delle porte le loro donne affiitte il vise è il seno di strane ferite; ma il dolore di quella veduta fu abbastanza rattemperato dal saper salva la terra, che òramai dopo tanto correre e combattere fotevano chiamare patrià.

La troppa fortuna degli Almovari li divise. Già i a 1308 loro ambasciatori scorrevano l'Europa non solo per procurare la liberazione di Berengario di Entenza, ma per accendere papa e principi alla distruzione dell'impero d'Oriente. Oltre a giò ottocento Turchi e mille Turcopili eletti si erane congiunti con essi a patto di avere proprii capi e quartieri, e nella divisione del bottino uomo per uomo metà la parte di un Almovaro. L'Entenza stesso, escito alfine per l'interposizione del re d'Aragona dalle prigioni genovesi, con 500 compagni era ritornato a quella schiera, nellà quale già era stato granduca. Ma di qui appunto la disunione ed i tumulti. L'Entenza voleva riavere tosto l'autorità già molto lodevolmente esercitata, il Rocafort voleva conservar quella che per elezione possedeva. Stava pel primo l'affetto

<sup>(1)</sup> Muntaner, ch. 227. — Muncada, II. 27.

antico delle schiere, stava per l'altro il terrore di un potere vivo e feroce. Sospesero la discordia i dodici consiglieri, decidendo che ogni suddate seguitasse neglio; Gellipoli sytto il governo del Muntaner fosse sede comune della compagnia. Soffocata per la l'apssione, Rocafort pose l'assedio ad Aenos, 50 miglia da Gallipoli; l'Entenza campeggiò Merri e metà streda da Aenos.

ln queste dubbiezze sopraggiungeva con quattro galere l'infante don Fernando, mandato dal re di Sicilia a pigliar in suo nome il comando della compagnia. Strano mutarsi degli uomini colla fortuna! Pochi mesi avanti, allorchè le cose degli Almovari erano al disperato, in quella medesima Gallipoli era approdate un altro Infante, che, dope avervi consumato le poche provvigioni de'venturieri, se ne era ita, rifiutandoli da sè sotto pretesto di non volersi inimicare un imperatore d'Oriente. Ora in più ridente fortuna il medesimo re mandava un nuovo Infante a ricevere il comando, e offrire la protezione altre volte negata! Grave inciampo fu questo agli ambiziosi fini di Berengario da Rocafort, parendogli non meno il negar l'obbedienza di pericolo, che il prestarla di danno e di vergogna. Pur alla fine un nuovo partito gli si affaccia di conseguire l'intento coll'altrui spalle. Dapprima coi capisquadra più fidi, poscia, o per mezzo loro o di propria bocca, cogli Adalidi e soldati in quasi pubblica concione, va seminando « stolto consiglio esser quello di concedere il comando a principe lontano: i rischi presenti voler presente rimedio: s'obbedisca, è bene; alla casa d'Aragona; ma il comando e l'onore sieno ristretti in una sola persona; gib, benchè estenti il contrarlo, essere questo il più segreto desiderio dell'infante; gli si proponga adunque d'obbedire a lui, ma a lui solo . Questa risoluzione, manifestata a don Fernanda prima nella generale assemblea di tutti i soldati, che, alla buona o sotto altra oredenza servivano alle astute mire del siniscale, poscia sens'altro proclamata in un'adunanza di 50 deputati, indusse l'Infante à ricusare del tutto quell'onore, che avyebbe fatto torto alla sua fede. Ciò nonpertanto innanzi di partire acconsenti di guidare la spedizione già disegnata dai capi della compagnia sopra la Macedonia.

Nel barbaro loro guerreggiare non conoscevano A. (309 gli Almovari quel modo (talor detto elemenza) di perpetuare la rapina col lasciare a popoli quanto basti a ravvivare d'anno in anno le smunte forze; trovato moderno, che congiunge al massimo comodo de' vincitori il minore strazio de' vinti, Intorno a Gallipoli per dieci giornate di cammino tutto era stato arso, abbattuto o spegliate: ma la rapina cell'allargarsi sempre più aveva scavato a se medesima le radici, talchè oramai il pane doveva essere il prezzo di lontane vittorie. In tali estremi il diloggiare era necessità. Cristopoli, città marittima sul confine della Tracia e della Macedonia, parve a'capitani acconcia sede d'onde avventurarsi a novelle imprese. Messo adunque il bagaglio sopra le navi e abbruciata Gallipoli colle altre fortezze, s'avviarono verso colà:

Aveva don Ferdinando, affine di chiudere la porta agli sdegni, pigliato ordine che il Rocafort precedesse colle sue schiere d'una giornata quelle dell'Entena; sicchè le une alloggiassero la sera là donde il mattino fossero partite le altre. Voramento così camminossi alquanti di: ma un bel mattino eccati i soldati del Rocafort presi dalla dolezza di certa valletta abbandonaria molto piu tardi del consueto, e quelli dell'Entenza fatigati dal caldo mettersi in via molto più per tempo, talché senza accorgersene giungano a veduta dei primi. A tal visia il rancore fa credere tradimento giò che è semplice caso: i Rocafortesi, voltata faccia, si scagliano sopra i venienti, che dapprima come tifermi sono uccist, poi si diendono, offendendo. Nel fiero scompiglio "l'Entenza Venne ucciso per mano dello zio e del nipote unedesimi del Rocafort: nè prima fini la strage che non giacque a terra spenti 500 fanti e 130 cavalli (1).

Fu questo all' Infante un sufficiente indizio di quello che macchinava il Rocafort, Fatto perciò ancora un ultimo e vano sforzo per rigiurre la compagnia alla divozione del re di Sicilia, lasciò col buon Muntaner gli alloggiamenti pieni di sangue e di discordie, e drizzò i remi a Negroponte, deve altre venture nè meno dolorose attendevano entrambi. Più fortunato di tutti il Ximenes, che, fuggitosi dal macello a Costantinopoli con cento compagni, vi godà a lungo di quel berretto granducale, che era stato occasione di morte a'suoi predecessori!

Il tempo perduto ad uccidere i proprii e ad elevare un monumento di espiazione allo Enfenza, mandò a

<sup>(1)</sup> Muntaner, ch. 232. — Muncada, 111. 6. — Pachym. VII. 36. — Bucange, Hist. de Constantin. VI. § 46. — Niceph. Gregoras, J. VII, ch. 4.

monte l'impresa. Gli Almovari non trovando più nella, Macedonia che popoli armati e chiusi dentro terre ottimamente fornite, posaronsi con istento nelle rovine dell'antica Cassandria, sul promontorio che sta alla destra del golfo di Salonicchi. Quivi l'aspro e crudele imperio di Berengario da Rocafort, oramai degenerato in una tirannide infestissima a'capitani ed a'nobili, quanto più vicini al potere, altrettanto facili a venirne urtati, ebbe termine sanguinoso e inaspettato; Aveva egli cercato riparo al mal umore de compagni sotto la protezione d'un nome famoso, chiamando da Negroponte Tebaldo di Chapois, luogotenente di quel Carlo di Valois, che, figlio, fratello, padre; genero, cognato di re, non doveva per suo tormento gustare del regnare che la vicinanza. Sbarcato adunque a Cassandria, Tebaldo ricevè a nome del suo principe in obbedienza la compagnia: ma ben tosto i capitani fannogli grave calca, querelando i tirannici modi del Rocafort, le eredità de morti soldati usurpate, le più belle donne rapite, a Gomez Palaein mozzo il capo per nimistà privata; infine Tebaldo medesimo in pochi giorni diventa di molti oltraggi testimonio e segno. Dapprima s'appigliò alle rimostranze: avendole sperimentate vane, aspetta l'arrivo delle proprie galee; quindi chiama il superbo nomo a dir sue scuse nel consiglio dell'esercito. Al primo apparire di Berengario nella sala, una general voce si innalzò dai seggi ad accusarlo: invano si provò egli a confonderli con violente minaccie: mille grida soffocarono quelle parole, molte mani si levarono per farne vendetta: insomma essendosegli tutti insieme scagliati addosso, l'afferrarono strettamente per la persona, e ben legato lo portarono insieme col suo fratello nel padiglione di Tebaldo. Trasferti incontanente sulle navi, morirono poi entrambi di fame nelle torri di Aversa (1).

Ma'non così tosto avevano salpate da Cassandria i legni, i quali portavano a miserabile suppliato il famoso capitano, che le schiere, sciolte dal primo stupore, si pentivano del fatto, e nel sangue e negli averi di coloro, che n'erano stati partecipi, ne prendevano adequata vendetta. Elessero quindi quattro uomini, due cavalieri, un adalido (2) e un Almovaro a reggere il consiglio della compagnia. Del resto l'aprirsi della primavera col dare principio alla guerra soffoco le dissordie.

## VI.

Quello spazio di terra, che dal golfo di Salomechi
A. 1310 a quel di Larta si distende insino al mare con tutte
le isole che gli fan corona, serbava nel 1510 ancora
i segni della dominazione, che altri venturieri crociati gli avevano imposto un secolo avanti. Il sistema
feudale era stato piantato sulle rovine dell'impero
d'Oriente. Atene e Tebe erano state infranciosate in
Sethines e Stives: Corinto aveva il suo conte, l'Attica
un duca; Chio, Lesbo, l'Eubea, Mitilene, Argo, luoghi
sacri per immortall memorie, erano retti da proprii
signori: e fra tanti principi da niun potere supremo

<sup>(1)</sup> Muncada, III. 13. - Muntaper, ch. 239.

<sup>(2)</sup> L'flicio degli addidi nella milizia spagnuola era giudicare delle emende è della divisione delle prede, comandare a soldati a piè, mettere le sentinelle, governare le patluglie. Sotto di loro stavano gli Almocadeni, specie di caporali. V. Ducange, Glossar, voc. Addides.

raffrenati; inevitabile era la guetra e continua. Non a dirsi pertanto con quale letisia Guntieri di Brienne duca d'Atene accogliesse dentro-sé-il pensiero di valersi della gran compagnia degli Almovari per proprio ingrandimento, e con quale premura s'affrettase a proporte conduta di sei messi: a uguali condizioni di quelle già da essa stipulate col Paleologo: Se non che a Catalani affine di giungere nell'Attica occorreva di apriesi aviva forza il passo a traverso di una gran parte della Macedonia e di tutta la Tessaglia per vio sconosciute, in mezzo a popolazioni numerose ed asguerrite.

Governava la Tessaglia con titolo di Sebastocratore e con indipendenza pressochè regia un Giovanni Duca; reggevano la Macedonia i Greci, o per meglio dire le imperatrici Irene e Maria ricoverate a Tessalonica, capitale della provincia. A questa città appuntaronsi le mire de'Catalani disperati di penetrare per quell'anno in Grecia: occupar Tessalonica per sorpresa o per assedio, appropriarsi i tesori della corte imperiale, stabilirvi la sede di una vasta signoria e di grandi venture, questo era il disegno che i nuovi capi avevano ereditato dal Rocafort. Ma la cosa era stata con somma diligenza antivenuta dall'imperatore. Respinti da Tessalonica, respinti da ogni terra murata, avviaronsi allora gli Almovari per rientrare nella Tracia: ma a metà strada ne arresta la marcia certo prigioniero, che narra loro: • un'immensa muraglia essere in quel mezzo stata costrutta da'sommi gioghi del monte Rodope a'lidi del mare: ogni altre adito rimaner chiuso e a sforzarsi impossibile; le genti attorno levate in arme essere per tagliare le vie alle

vittovaglie) quand'anche reglino, benchè ottomila soli, avessero modo di resistere alla forza; come resisteranno alla certa fame?

In tanta necessità un sol partito rimaneva, e a quello senza indugio s'appigliarono. Radunati prestissimamente nomini e bagaglie, s'incamminano a gran passi verso la Tessaglia, e primache que'del paese abbiano tempo d'impedirlo, piantano i quartieri d'inverno sulle sponde del Peneo, nella deliziosa valle A.1311 di Tempe. Di colà disputando passo passo agli indigeni i monti che separano la Tessaglia dalla Grecia, calaronsi al venir della primavera nelle pianure del Cefiso. Oulvi si fecero loro incontro i legati di Gualtieri di Bricane duca d'Atene spediti sia per festeggiarne l'arrivo, sia per concludere con essi i patti di assoldamento già discussi a Cassandria. Stinulato l'accordo, la compagnia s'innoltrò verso l'Attica; e passò la state a guerreggiare molto bravamente pel novello padrone i signori vicini.

delle armi, e scadde il tempo de pagamenti, eccoti il duca investir bensi alcuni. Almovari di buoni fendi, ma a restanti negar soldo, negar terre, e non altrimenti che a malfattori imporre di sgombrare da suoi Stati.

a'restanti negar soldo, negar terre, e non altrimenti che a malfattori impòrre di egombrare da'suoi Stail. Per simil gente ciò fu caso di guerra: Gualtieri di Brienne con molto maggiore spesa e fastidio radunò un esercito di 8000 fanti e di 6'400 cavalli: tutta'la compagnia in numero di 35'00 a'cavallo; e di 4000 a piè esci dalle sue stanze, e si dispose a 'battaglia.

Ma come prima cessò colla buona stagione il lavoro

Era il sito irrigato da un vasto canale, le cui acque, a mano a mano penetrando nel suolo, gli mantenevano una perpetua veste di folta verzura. I Catalani, lascia-

tivi intatti alcuni spazii per le sortite, con canaletti artatamente scavati derivarono le acque più addentro; il terreno-se ne imbevè, e quelle praterie naturalmente umide s'ammollirone tanto da non essere più che erbose paludi. La baldanza del duca e de'suoi cavalieri compl lo stratagemma, Dispregiando quel vile gregge, com'ei diceva, di accogliticei, ordinò in una sola fronte tutta cavalleria; e senza aver maudato a speculare il terreno, egli medesimo con 200 de'più segnalati si mise tra'feritori. Accrebbe animo al duca la vista de' Turchi e Turcopili della Compagnia, i quali non potendo credere vero quanto vedevano e anzi riputandolo concertato inganno tra gli Almovari e il duca contro loro appunto, s'erano ritirati in disparte. Insomma i Francesì lanciaronsi a corsa contro gli Almovari schierati dietro il pantano. Ma toccanlo appena, e il terreno quasi per incantesimo fallisce di sotto a'loro pie; e qual destriero cade, qual si sprofonda nella gora, e tanto niù vi si immerge, quanto più si dibatte per uscirne. Allora gli Almovari, agilmente saltando da luogo a luogo, gettaronsi co'dardi e colle spade su quella abbaruffata d'uomini e cavalli coperti di ferro e avvoltolantisi nel fango; e ne menarono macello. Grebbero la confusione le seguenti schiere, che l'una sull'altra si rovesciarono appena ebbero tocco l'infido suolo. Bentosto nella folla dianzi così splendente de' cavalieri abbattuti, il duca Gualtieri venne riconosciuto alla ricca armatura, e senza difficoltà ammazzato. Il grido della sua morte raddoppiò il cuore a'Catalani: e già attaccate da varie parti le rimanenti squadre balenavano incerte dove combattere, cui obbedire, dove posare il piede; allorchè i Turchi, ricreduti a quella vista del proprio inganno, coll'assaltarle ne' fianchi sopraggiunsero a dare compimento alla vittoria.

Di tutta la prima schiera ducale, due soli cavalieri, un Rogero Deslau e un Bonifacio da Verona, rimasero vivi e prigioni, il primo stato già ambasciatore del duca presso alla gran compagnia; l'altro, venuto dalla Italia con alquanti seguaci a tentare fortuna in Grecia, aveva conseguito in feudo da quel principe trenta castella, e la terza parte di Negroponte. A costui i Catalani vincitori offersero il comando della compagnia, che, da lui rifiutato, fu ben volontieri accettato dall'altro prigioniero. Sotto Rogero impertanto s'impadronirono senza gravi ostacoli di Tebe, di Atene e di tutta la contrada; ed accasatisi colle vedove degli uccisi, se ne divisero le terre e i beneficii. Morto Rogero nel 4526, chiamarono a reggerli un Infante d'Aragona a cui sposarono la figlia di Bonifacio; e sotto questa stirpe si governarono lunga pezza. Finalmente il ducato d'Atene, dopo essere passato nelle mani di un Acciaiuoli fiorentino, cadde coll'impero d'Oriente in quelle de'Musnlmani: ma tuttavia la real casa di Spegna serbò nelle armi e ne'titoli la memoria della nobile contrada, che il valore di pochi venturieri le aveva donato.

Questo fine ebbe l'impresa, tali furono i fatti della prima compagnia di ventura!

# DOCUMENTI E ILLUSTRAZIONI AL 13 VOLUME

Seminated Agrange

.

NOTA I. (a Parte I. cap. IV)

Spedizione di Monteaperti.

#### A

# Lettera al Podestà di Poggibonzi.

Dal libro di Montesperti, in Firenze, Archivio delle Riformazioni, Classe XIII, Dist. II, N. 1.

(Foglietto volante tra i fogli 68 e 69).

- Jacopinus Ramgonis Dei gratia potestas Florentise. -Sapienti et probo viro domino Simbaldo Tornaquinei potestati Podii bonitii et eiusdem terræ Consilio et Communi plurimum diligendis salutem et dilectionem sinceram. Quia prout scitis motio nostri gloriosi exercitus appropinquat et expedit quod habeantur victualia pro tanta multitudine gentium affluentium; Mandamus vobis tenore præsentium quatenus incontinenti omni occasione posposita procuretis quod clibana in vestra terra quam in majori numero potestis fiant et farina et annona ibidem præparentur abundanter et alia victualia omnia quæ videritis expedire ad vestram quidem et terræ eustodiam et Senensium et cæterorum inimicorum nostri Communis offensionem sollicite ac laudabiliter intendatis ita quod possitis merito commendari. Dat. die VIIII aprilis, Similes litteræ Potestati et Communi de Colle et Castellano et Communi Sancti Donati in Poscis ».

n

Ordine pei segnali.

(Lib. di Montesperti, fol. 62.).

« Jacobus Coderinus pop. Sanctæ Felicitatis missus est ad partes Vallis Elsæ super statuendis falò hæc ordinamenta:

Si gens hostium quantacumque venerit et visa fuerit ultra Elsam, fiat unum falò tantum.

Si vero in pauca quantitate 200 vel circa venerint citra Elsam, fiant duo falò simul, et bis tlectantur et releventur.

Si vero cum magna gente vel exercitu venerint contra nostros, fiant tria falò simul et terræ flectantur et releventur, Et tune mictatur ad Podest, Florentiæ festinus nuntius cum equo qui certa nova...i ducat.

Item ista falò din et magno temporis spatio teneantur, ut undique a nostris videri valeant et discerni et non abscondantur, nisi viderint alios respondere.

Et si de die venirent inimici, fiant fumi secundum modum superius denotatum ».

### Codicetto m

In Dei nomine et gloriosæ Virginis Mariæ et beati Jo nis Baptista patroni et defensoris Communis Florenties, et omnium sanctorum et sanctarum Dei. Amen.

Hæc sunt statuta et ordinamenta facta, stabilita et ordinata per dominum Jacopinum Rangonis Dei gratia honorabilem Potestatem Florentine,

et Dom. Lapum domini Michaelis ) Sextus Ultrarni.

Dom. Ciece Gherardini Dom. Guernerium Ristori | Sextus s. Petri Schradii.

Dom. Ramerium Cavalcantis Sextus Burgi.

Dom. Hugonem Spinæ

Dom. Gianni Tornaquinci) Porta s. Pancratii.

Dom. Odaldum de Tusinghis Dom. Albertum Ristori Bastiabechi Porta Domus.

Dom. Teglarium Aldobrandi et ) Porta s. Petri.

Capitaneos potentis et victoriosi exercitus, quem Commune Florentiæ in præsenti facere debet adversus inimicos ad confusionem inimicorum suorum, ad honorem et laudem dictæ Potestatis et Communis Florentiæ et domini Philippi Visdomini Capitanei et antianorum Populi Florentini et dictorum capitaneorum exercitus, et ad gloriam, triumphum, honorem, bonum statutum (statum) et laudem totius Item 'miles, qui non fueriti inventus in dicto exercitu quando fuerint militos et pedites requisiti, solvere debeat Communi Florentia: . . . . ili, detem florin, parvor. Pedes vero solidos centum et plus vel minus ad arbitrium Potestatis, salvis aliis penius sueprenus et inferius denotatis et denotandis. Ilem si quis vel aliqui remanserint de crivitate vel districti

Florentise et non fuerint in dicto exercitu quando fuerint requisiti, populns in quo repertus esset ... miles tencatur solvere Communi Florentia lib. 50 florin, parvor, et plus ad arbitrium Potestatis, nisi dictum militem accusaverit, Si vero fuerit pedes qui repertus esset, teneatur solvere Communi Florentiæ lib. 25 florin. parvor. et plus ad arbitrium Potestatis nisi dictum peditem accusaverit. Insuper domus in qua repertus esset miles, destruatur nisi solverit Communi Florentiæ lib. 25, et domus in qua repertus esset pedes destruatur, nisi solverit Communi Florentiæ lib. decem. Et Cappellani etiam et Rectores populorum tam civitatis quam comitatus Florentiæ teneantur et debeant illum talem militem vel peditem, qui sic remaneret nec inventus esset in exercitu, ut dictum est, accusare et denuntiare. Et si non accusaverit, ut est dictum, teneantur solvere et dare Communi Florentiæ lib. X quilibet talium Cappellanorum et Rectorum, quorum remaneret et esset domi, vel quorum populo sive populis talis miles sive pedes repertus esset, et plus ad arbitrium Potestatis.

Et ut major labeatur notità de predictis; qualibét die dominica prima mensis post exercitum dieti lales non faientes exercitum, per ecclesias civitatis et comitatus Florenties publice, dum missa canatur, debeant nominari et Potestas i paos tales in consilio quolibet mense semel debeat legi facrer nominatur.

Nee aliqua occasione vel modo, nee etiam ex licentia Petestatis solius nee capitanei populi, nee etiam ex licentia antianorum, nee alicujus alterius persone possi aliquis ex pravdictis omnibus vel aliquis corum excusari vel absolvi, nisihaberet licentiam a Potestate, capitaneo, et antinis et capitanèis exercitus, ita quod de licentia data appareat publicum instrumentum scriptum manu legalis notarii.

Vol. I.

Item si aliquis notarius ordinatus pro Commune Florentie in exercitu ad homines scribendum, ipsum officium facere recusaret, yed negligester exercuerit, pumiatur et condeparia debeat in lib. 50 flor, parv. et plus ad arbitrium Potestatis. Et notarius vel alius qui fraudem continiseri in pradictis, puniatur in lib. C. flor, parv. et plus ad arbitrium Potestatis.

Item quicumque ante præsentem exercitum sine licentia Potestatis vendiderit aliquem equum alicui, non civi florentino, vel extra districtum Florentia miserit, si esset equus de armis condepnetur in ili. 50 flor. parv. et plus ad arbitrium Potestatis, et si non esset equus de armis condepnetur in lib. 25 flor. parv. et plus ad arbitrium Potestatis. Item quicumque sine licenția Potestatis data per scripturam

Item quicumque sine incentia rotestatus una perscriptuma; publicam scriptam manu legalis notarij, vendiderit equum sibi impositum pro Commune Florentine solvat et solvere debeat Communi Flor, nomine pozue lib. C flor, parvorum et plus ad arbitrium Potestatis.

Item si aliquis gonfalonerius intraverit campum ante banderiam sui sextus ad hoc deputatam sine licentia Potestatis vel capitaneorum exercitus, puniatur in lib. 25 vel plus ad arbitrium Potestatis.

Item si aliqua singularis persona intraverit campum sine vexilifero, si fuerit miles puniatur in solidis 50 flor. parvet plus ad arbitrium Potestatis. Et si fuerit pedes, puniatur in solidis 20 et plus ad arbitrium Potestatis.

Item siquis destenderit padiglionem sive trabaccham vel tendam aut aliud hospitium in exercitu, antequam destendatur padiglione Communis Florenties, comburatur ei padiglione seu trabaccha vel tenda: insuper puniatur ad arbitrium Potestatis.

Item si quis miserit ignem in aliquo lovio seu frascato, aut palea vel feno in exercitu existente exercitu in campo, teneatur Potestas ei tollere lib. decem nomine porne et plus ad ipsius Potestatis arbitrium; medietas cujus quantitatis sit accusantis, et alia medietas sit Communis. Et si mitensa ignem pauper esset, non solvendo, verberetur et fustigetur nudns per exercitum, et plus puniatur personaliter arbitrio Potestatis.

Item quilibet debeat tendere suum padiglionem seu trabaccham vel tendam et se ponere cum suo sextu sub pœna et banno ad arbitrium et voluntatem Potestatis.

Item quilibet sextus et banderiæ cujuslibet sextus institutæ ad exercitum ponendum, ponentur sic divisi unus ab alio, quod milites et pedites, equi, bestiæ et sommarii libere et

large possint ire et redire per exercitum.

Îtem siquis gonfalonerius militum vel peditum exieră skieras vel cucurrit da sliquem irumorem, vel de campo exieră sino parabola et licentia Potestatis vel etam distrigitorum vel capitaneorum exercitus, comburantur ci arma et equus, et si fuerit pedes, comburantur arma sua et insuper puniantur ad arbitrium Potestatis.

Item si aliquis miles seu podes enierit sierras ei assignatas vel ad aliquem rumorem cucurrerit, vel de-campo exierit occasione rumoris vel seditionis levardae, vel alia inconvenienti occasione, absque suo vezillifero, sine parabola et licentia Potestatis vel etiam distringilorum vel capitaneorum exercitus, si fuerit miles comburantur ei arma et equus, et si fuerit pedas, comburantur arma sua, et insuper puniantur ad arbitrium Potestatis.

Item si aliqui habuerint inter se verba injuriosa, vel ad alium actum pervenerint in exercitu, quod Deus advertat, puniantur in persona et avere ad arbitrium et voluntatem Potestatis.

Item si aliquis vel aliqui remanserint domi, licentia sibiconcessa, ut dictum est, vel alia junta de causa scilicet infirmitatis vel alterius impedimenti, si fuerint esi impositi equi vel baliste pro Commune Florentie, tenentur et debeant mictere in prasentem exercitum equum sive equos, et equitatorem sive equitatores, balistam seu balistas et balistarium seu balistarios de civitate vel districtu Florentia ad ponam Potestatia arbitrio auferendam.

Item quod omnei et singuli, quilnu, imposita sunt baliste, arcus, marrus, palse, picones et segas, sint et esse debeant coram illis, qui deputati sunt vel fueriat ad regendum eos, et quotiescumque non reporirentur, quilibet supradictorum teneatur et debeat solvere Compuni Florentiso pro qualibet vice solidos quinque florin, parv et plus ad arbitrium Potestatis. Et super arcubus et halistis de novo eligantur duo notarii, et duo laici, coram quibus dobeant sese in exercita presentare; ne aliqua malitia committatur. Salvo scilicet semper officio vexilifierorum, balistariorum et arcatorum, dum tamen ecum absolutio vel liberatio non conferat.

Item quod omnes et singuli mercatores exercitus undecumque sint, venire debeaut ad portandum forum vietualijum abundanter ad exercitum: et qui contra fecerit, teneatur solvere Communi Florentie solidos centum florin, parvorum et plus ad arbitrium Potestatis.

Îtem quod oranes et singuii milites, pedites, pavesarii, halistarii, arcatores, guastatores, mirariolii, spectatores, pieconarii, segatores et oranes alias persona exercitus tam civitatis quam districtus, teneantur sequi ecorum vestiliferose et insignas ad pernam et bannumi ad voluntatem et arbitrium Potestatis.

Item quod omnes et singuli capitanei, gonfalonerii, et distringitores, habeant plenum arbitrium ad distringendum et guidandum omnes et singulos sub se constitutos.

Item quod quicumque de civitate vel districtu Florenties sibi fecerit nomen alterius, vel responderit pre alio nominato in carta debeat solvere Communi Florenties lib. 25 florin. parvor. et plus ad arbitrium Potestatis.

them si quis equum quem duxerit vel duci fecerit in exercitum, commodaverit vel commodari fecerit, scripserit vel sibi fecerit pro aliqua persona seu representaverit vel representari fecerit, consignaverit, vel consignari fecerit, puniatur commodaris scribi faciens seu consignaris fiib. C. flor. parvorum et equum amictat, et ille pro quo fuerit scriptus in aliis lib. C. florin, parv. por qualibet vice et plus ad arbitrium Potestatis, et ex nunc si et aliam condemnatur.

Item quod quicinique civis florentinus, vel foretaneus, relcomitativus de districtu Florentine etatis a 15 annis supra et a septuaginta annis infra, non reperiretur scriptus et tanonen ejus scriptum in actis et scripturis relatis per rectores et eappellanos vel alico ad id constitutos, puniatur ad arbitrium Potestatis, nisi infra terminum decem dierum post publicationem hujus ordinamenti se scribi fecerti in eidem. " Item quod quilibet habens equum pro Commune Florentie um civitate quam comitatus forentini teneutur et debeta portare et habere in præsenti exercius sellam ad deutrarium, covertas equi, panceriam sire abergum, caligas sire stristelttos de ferro. Cappellum de acciario, lamerias vel coracias, lanceam, seutum sive targiam vel labolaccium anglum: et quiemaque contra fecerit et la non portaverii et laboertii nesercius dietta arma ut dietum est, puniatur et condepoetur de sella in solidos 20 florin, parvor-, de coverti in solidos 60, de panceria sire asbergo in solidos C, de caligis sire sitvalettus de ferro- in solidis 20, de cappello acciarii in sol. 20, de lameriis sive coracis in solidos 20, de lances in solidos 20, de seuto sive targia aut tavolaccio in sol. 20 flor, parv.

Item quilibet pedes civitatis Florentite teneatur et debeat portare et habere in prasenti esercitu panceriam sive corictum cum manicis ferreis aut manicas ferreas cum coraccinis, cappellum de acciario vel cervelleriam, geografiam sive collare de ferro, lanceam, scutum sive tabolaccium magnium. Et quicumque contra fecerii et non portaverii et habuerit in exercitu dicta arma ut dictum est, punistur et condepnetur de panceria sive coricto cum manicis sive de manicis cum corraccinis in sol. 20 florin, party, de cappello sive cervelleria in sol. X, de gorgieria sive collare in sol. X, de lancea in sol. X, de lancea in sol. X, de such sive tabolaccios in sol. X, flor, parv.

Item omnes balistarii et archatores civitatis et communis Florentiæ teneantur et debeant portare et habere in præsenti exercitu ea arma omnia quæ requiruntur et necessaria ei sunt, sub pœua quam Potestas vellet auferre.

Preadicta omnia et singula statuta et ordinata sunt per predictos Potestatem et capitaneos exercitus, salvo etiam semper quod Potestas possi punire ommem personam et locum suo arbitrio et voluntate, que vel qui ailas aliquid dolose vel fraudolenter faceret vel gereret vel maleficium comicteret a die motionis exercitus usque ad diem reversionis ejus in exercitu, vel occasione exercitus, aut quod in aliquo impediret exercitum. Salvo semper in prædictis omnibus et singulis arbitrio et libertate domini Capitanei et Antisnorum populi Florentini. Anno Domini currente MCCLVIIII dei XI mensis.

marczii, indictione tertia, in caminata dictæ Potestatis in domo filiorum Abatis.

Item postea millesimo ducento sexagesimo die luma quiato intrante sprilis, indictione terriis, firmate et approbate fuerant ordinamenta supraseripta per dictum dominum Jacopinum Potestatem et per capitanees exercitas et lecta per me Jacobum do Viochio notarium in Ecclesia Sancta Reparate in publico parlamento in quio interfuerunt dictar dominus Philippua capitaneus et Antiani populi Florentini -.



`

Seguito al Codicétto militare.

(Foglietto volante alla fine del libro).

"In Dei nomine et B. Virginis Marie et s. Joh. Baptistee

Hace aunt ordinamenta facta in presenti victorioso exercitu Commun. Florentia per nobiem virum D. Jacopinum Rangonis, Dei gratia honorabilem Potestatem Florentiae et per Capitaneos exercitus conorditer, presentibus et consentientibus Antiain qui sunt in præsenti exercitu.

Quod tentorium Commun. Florensier portetur et procuretur et fiat ita quod procedat alia tentoria et ea hospitia et aalmas campi cum Pauderisi postarum eampi, et quod primum tentorium sit quod tenglatur in campo. Et quod nullus debeat tendere vel tendi facere sum padiglione, trabaçokam, vel tendam, nisi prius tendatur tentorium Commun. Florentine, et quod nullus extendere debeat, nisi prius extendațur tentorium Communis. Et qui contra fecerit, si fuerit miles, pumistur în lib. X, et si fuerit pedes in sol. C, et comburatur ei tentorium, trabaccha sive tenda, et plus puniatur arbitrio Potestatis.

Item quod pavenses portentur ita quod semper sint retro et justa schieras balistariorum et quod officiales super pavensibus constituti procurent ita quod portentur ut dictum est.

Hem quod gonfalonerii pavesariorum et pavesarii teneantur et debeant quando campus mutatur ire et see juste salmas pavenaium, ut parati sint et possint apprehendere pavenses si expediret. Et quicumque gonfalonerius pavesariorum contra fecerii; pumiatur in solidos C pro qualibet vice, et plus afbitrio Potestatis. Pavesarius qui contra faceret puniatur in solidos X pro qualibet vice, et plus arbitrio Potestatis.

Item quod balistæ grossæ et torai portentur justa salmas pavensium et officiales super balistis grossis constituti procurent ita quod portentur ut dictum est.

Item quod illi qui ordinati et electi sunt ad conducendum et portandum ipasa balistas grossas, teneantur et debeant semper ire et esse quando campus mutatur justa aslmas ha. listarum. grossarum, ut parati sint et possint apprehendere ipasa balistas, si expediret: et qui contra fecerit puniatur pro qualibet vice in solidos X, et plus arbitiro Potestatis.

Îtem quod una salma sagitaminis pro îpisi balistis grossis portetur semper justa salmas balistarum prædictarum, et quod officiales constituti super-sagitamina teneantur et debeant ita procurare et facere quod portetur sagittamen ut dictum est.

Item quod salmæ tentoriorum Commun. et pavesariorum et balistarum grossarum possint et debeant ire et portare per viam illam, qua ibunt milites balistarii et arcatores, et non per viam alterius salmeriæ.

Item quod tota salmeria, exceptis salmis tentoriorum Communis' et pavesariorum et balistarum grossarum, vadat et ducatur per unam viam, et gentes cum armis vadant et ire debeaut per unam aliam viam ad hoc ut melius sint expeditas gentes ire contra jinnicos, si dimiserint se videre.

Item quod per viam salmeriæ eum somariis et biestiis non debeat ire, nisi una persona tantum pro somario, seu alia bestia, que sit sine lancea et halista et arcu, et qui contra fecerir perdat bestiam et resque fuerunt super ea, et insuper puniatur in persona et avere, arbitrio Potstatis.

Item quod nullus sit ausus portare vel portari facere in soma super aliquo somario, vel malo, seu jumento balistam, vel archum, quando campus mutatur, et qui contra fecerit perdat bestiam et res que fert super ea et puniatur etiam in persona et avere ad arbitrium Potestatu.

Item quod archatores et balistarii teneantur sequi eorum gonfalones et ab eis nulla occasione secedere, sine licentia gonfaloneriorum et misi campus prius sit positum, et quod teneantur etiam et debeant portare eorum balistas et archus tesos, et qui contra fecerit puniatur pro qualibet vice in solidos X, et plus arbitrio Potestatis.

Item quod quilibet miles, pedes, balistarius, et archatortenatur et debeat ire cum auo gonfalone et stricte ante suam skieram et non intrare incampum ulla occasione absque suo gonfalone; et qui contra fecerit, si fuerit miles puniatur in solidos XXXX pro qualibet, vice, et plus arbitrio Potestatis: et si fuerit pedes, balistarius, vel archator in sol. 20 proqualibet vice et plus arbitrio Potestatis.

Hem quod quilibet gonfalonerius, miles, pedes, balistarius, et archator teneatur et debeat ire et morari ad custodias die et nocte, et ad gualdanas prout injunctum feurit per hasunav et nuntas Communis, et qui contra fecerit, si fuerit gonfalonerius militum puniatur in lib. X ly pro qualhet vice et plus arbitrio Potestatis, et quilibet miles qui contra fecerit in solidos exengina pro qualibet vice, et plus arbitrio Potestatis, et si gonfalonerius poditum, yel balistariorum, aut archatorum, puniatur in lib. X, et plus arbitrio Potestatis: et quilibet pedes, balistarius et archator qui contra faceret, punistur in solidos XX pro qualibet vice, et plus arbitrio Potestatis: et quilibet pedes, balistarius et archator qui contra faceret, punistur in solidos XX pro qualibet vice, et plus arbitrio Potestatis:

Prædicta omnia Jecta fuerum in publico parlamento, sub tentorio Commun. Florentie, in villa de Urmiano Comitatus Senarum MCCLX, die iovis, VI intrante maji, præsentibus testibus domino Coppo Abatis, et Marco Guidonis, et aliis pluribus ».

.

Ordine della marcia.

(Foglietto inserto tra i fogli 19 e 20).

Die veneris VII entrante majo, in villa Vernagi in quarto campo:

Statut. et ordinat. fuit per capitaneos exercitus, quod arcatores et balistarii civitatis et comit. Florentiæ procedant.

Item quod sequetur milità trium Sextuum, scilicet Ultrarni, burgi et porte S. Pancratii et Pratenses cum eis in una schiera ire debeat et populus insorum sextuum seguatur eos in una schiera et post ipsum populum eat alia militia alior. trium Sextuum et post predictos eat milità Lucana in una schiera tantum, et eorum populus sequatur eos in una alia schiera, et post eos vadant in una schiera militea micitiæ nostra et in alia schiera sequatur eorum populus ». NOTA II.

(a Parte 1. c. V. 5.11. pag. 168)

# Ricevimento di un fuoruscito agli stipendii di Federico II.

« Ad nostræ Majestatis præsentiam accedens Jacobus de N. miles fidelis noster, Celsitudini nostræ humiliter supplicavit ut, cum in fide nobis servanda, relictis omnibus stabilibus suis, a civitate Placentina nostris rebellibus discedendo ad nostra servitia venerit moraturus; et in eisdem servitiis nostris cum dilecto filio nostro H. illustri Regi Sardinia, sacri Imperii generali Legato hactenus steterit equis et armis munitus, fideliter et devote ad suæ vitæ sustentationem, cum aliis stipendiariis nostris ipsum recipi de nostre benignitatis gratia mandaremus; nos ita ipsius Jacobi supplicationihus benignius inclinati fidelitati tuæ pracipiendo mandamus, quatenus, si memoratus Jacobus fidelis noster armis et equis ad te munitus venerit, condecenter ipsum inter alios stipendiarios milites, qui secum in nostris servitiis commorantur, recipere non postponas: provisurus eidem in stipendiis, sicut aliis stipendiariis supradictis per te providebitur, de mandato nostræ Celsitudinis speciali ».

Petr. de Vin. Epp. L. V. C. 32 e C. 104.

#### NOTA III.

(a Parte I. c. VI. §. I. pag. 196)

#### A

Elezione di un capitano di Castello.

## A Federico di Antiochia.

Cum de prudentia et fidelitate Jo. de N. fidelis nostri confisi, ipsum capitaneum loci josius duscrimus statuendum; tane fidelitati precipiendo mandamus, quatenus eidem Joh. fideli nostro, sic a Majestate nostra Capitaneo orprato, statim receptis presentibus, castrum ipsum et Capitaniam cum rapturis, armis, equis et rebus alitis ad curiam nostram portinentibus, que in tua pro parte nostra retines potestate, assignare procures, eudem ut convenii instructurus de ipsius custodue circumstantiis, qualitatibus hominum et moribus regionis; . . . . Mandamus præterea, quod de omnibus et singulis, que tibi assignaverimus, fieri facia tria scripta consimilia ad cautelam. Unum quoque per te volumus nostræ Camere assignari; aliud vero penes te, et aliud penes eunedem Johanneum fideliter conservari, ut deponendi per vos ratiocinii nostri pas amisis conformitas habeatur ».

Petr. de Vin. Epp. L. V. C. 71 e 99.

NOTA HI.

ta Parte I. c. VI. §. I. pag. 199)

В

Nomina del Vicario svevo di Lombardia.

. . . . Te de latere nostro sumptum generalem Vicarium a Papia inferius in Lombardia, ad eos velut conscientiæ nostræ conscium pro conservatione pacis et justitiæ specialiter destinamus, ut vices nostras universaliter geras ibidem. Nec tamen te sola vicarii potestate volumus esse contentum, licet solo vicarii nomine censearis: sed tibi usque ad aliud mandatum nostrum adiicimus officium præsidiatus, concedentes tibi merum et purum imperium et gladii potestatem: et ut in facinorosos animadvertere valeas vice nostra, purgando provinciam, malefactores inquiras, et punias inquisitos et specialiter eos qui stratas et itinera publica ausu temerario violare præsumunt. Criminales etiam quæstiones audias et civiles, quarum cognitio si præsentes essemus ad nostrum auditum pertinet. Liberaliter quoque audias et determines quæstiones, et imponendi banna et multas ubi expedierit, auctoritatem tibi plenariam impertimur. Decreta utique interponas, quæ super transactione alimentorum, alienatione ecclesiasticarum rerum, et tuitione minorum, secundum justitiam interponi petuntur. Tutores etiam et curatores dandi quibuslibet tibi concedimus potestatem. Et ut majoribus et minoribus, quibus universa jura succurrunt, causa cognita, restitutionis in integrum beneficium valeas impertiri, ad audientiam quoque tuam, tam in criminalibus quam in civilibus causis appellationes deferri volumus: quas a sententiis ordinariorum judi-

Domos of Chrysh

cum et eorum omnium, qui jurisdictionem ab imperio sunt nacti, in provincia ipsa videlicet a Papia inferius in Lombardia (prout superius dictum est) contigerit interponi. Its tamen quod inde a sententia tua ad audientiam nostri culminis possit libere provocari, nisi vel causse qualitas, vel appellationum numerus, appellationis auxilium adimat appellantioman numerus, appellationis auxilium adimat appellantiomandamus, quatenus ad statum pacificum regionis ipsius et recuperationem nostrorum et imperii virum, in eandem fidem tuam et sollicitudinem sicut gratiam nostram deligis, sie efficacier et diligenter impendas. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petr. de Vin. Epp. L. V. C. 1.











FRANCESCO DA CARMAGNOLA